

R. BIBL. NAZ.
Viit. Emenuele III.

RACCOLTA
VILLAROSA
A
7.20/1

# 15TRUZIONI A 72

COMMERCIO

E

UO STATO ANTICO, E MODERNO
U M I L I A T E

LLA REGINA NOSTRA SIGNORA:

TOMO IV.



N N A P O L I MDCCCIV. NELLA STAMPERIA SIMONIANA Con licenza de' Superiori. 3788

m en Gan

# 

# ISTRUZIONI

D I

# COMMERCIO.

# LIBROV.

Commercio dell' Asia.

Afia fe cede all' Europa, che presentemente alza la testa sopra tutto il mondo, non lascia però di esser situata la madre del Genere Umano. Ella lo vide creare, lo conservò durante il diluvio, e lo fece partire, per mezzo di tante colonie, ad oggetto di popolare tutte l'altre parti della terra. Ella fu la patria del popolo eletto, vide consumare T.I.V.

il, gran mistero della Redenzione, e su la culla del Cristianesimo. Ella su la sede delle più antiche, e delle più gran Monarchie: ivi nacquero le religioni, le leggi, l'arti e le scienze; si cominciarono a fabbricar Case, e Città, ed il Commercio vi ebbe la sua prima origine, i suoi progressi, e la sua massima estensione, dissondendos per tutto il mondo.

2. Questa gran' parte dell' antico continente, la più grande, e la più ricca delle tre che lo componevano, è circoscritta al Settentrione dal Mar Gelato, Oceano Scitico, o Mar di Tartaria, che la separa dalle Terre Artiche; all' Oriente dall'Oceano Orientale, che fa parte del Mar del Sud, che la separa dall' America ; al Mezzogiorno dal Mar dell' Indie, che la separa dalle Terre Antartiche; all' Occidente dall' Europa, e dall' Africa, da quella per mezzo del Mediterranco, Arcipelago, Mar di Marmora, Mar Nero, Mar delle Zabacche, fiumi Don, ed Obio; e da questa per mezzo del Mar Rosso, e dell'Istmo di Suez.

3.L'

3. L'Afia ha nella Terra Ferma la Turchia in Afia, l'Arabia, la Perfia, la Georgia, la Tartaria, l'India, la Cina. Ha anche le fue Ifole, così nell'Oceano Orientale, come nel Mediterraneo.

4. I Fiumi principali dell'Asia sono l' Obio, il Lena, l'Amur, l'Hulem, il sume Giallo, il fiume Turchino, il Gange, l' Indo, il Tigri, l' Eustrate, i quali tutti vi hanno le loro sorgenti, i cinque primi nella Tartaria Maggiore, il sesto nella Gina, il settimo e l' ottavo ne' monti che separano l' India dalla gran Tartaria, il nono ed il decimo nella Turchia Assatta.

5. La parte che riguarda l'Oceano Orientale è la più fertile, e piacevole, così per l'amenità del fito, come per la fete, aromi, odori, oro, perle, ed altre cofe preziose che ne vengono. La parte poi che più si accosta al Settentrione è arida, incolta, e per lo più incognita a noi. Ad eccezione dei Moscoviti, i quali ne posseggono qualche parte, e per mezzo delle caravane ne traversano al-

r card

cuni luoghi, si può dire che gli Europei non vi fanno alcun commercio, e non ne hanno che relazioni assai incerte,

e meno favolose.

6. L'aria dell'Asia è diversa, secondo i diversi siti del paese che abbraccia, ma in generale è sana, ed è temperara. La terra vi produce grano, riso, vino, squistissimi frutti, aromi, piante, semplici, droghe, e questo, che è a lei di particolare, quantità di spezierie, delle quali gli altri paesi non saprebbero starne privi.

7. Il fuo oro, e fuo argento, le sue perle, le sue pietre preziose, la sua porcellana, le sue vernici, i suoi tappeti, i suoi arazzi, e i suoi drappi di sete sono l'altre ricchezze de suoi abitanti.

8. La pesca delle perle si fa specialmente presso l' Isola di Baharem nel mare, e Gosso di Bassiora, e presso il Capo di Comorin alla punta della penisola Occidentale dell' India. Sono in gran pregio queste perle, come pure i diamanti di Golconda; i rubini, e la lacca del Pegù; i tappeti di Turchia; gli arazzi

di Persia; e le tele di Bengala; il pepe, ed il zenzero di Malabar; la cannella, e gli elefanti di Ceilan; i garofani di Amboine; la noce moscada di Banda; il fandalo di Timor; il cedro del Libano; la canfora di Borneo; il cafè, e l'incenso di Arabia; il thè, la porcellana, e la vernice della China; i zebellini, le pelli, ed il riobarbaro di Tartaria; le sciable di Nisapur, e di Damassoo.





A 3 CAP.

#### ISTRUZIONI

#### C A P. I.

#### Commercio delle Scale del Levante .

r. L'Afia è al Levante dell'Europa, e l'Europa in generale intende per Levante le Provincie fituate al fuo Oriente, o fia in quella parte, dove nasce il Sole, opposta a quella dove tramonta, e che si chiama Occidente. Ma quando si tratta di commercio, e di navigazione, è varia nelle Nazioni l'idea del Levante.

2. Gl' Italiani chiamano Levante rutto ciò che è all'Oriente dell' Italia, lungo il Mare Adriatico, l' Arcipelago, ed il Mediterraneo, dalla Dafinazia fino all'Eufrate, e fino al Nilo, compresevi l'Isole fituare in quetti mari.

3. I Francesi vi aggiungono tutta l' Italia; e la Costa Settentrionale dell' Atfrica. Gl' Inglesi, e gli Olandesi intendono qualche volta per Levanre tutto ciò che è situato lungo il Mediterraneo. Il più delle volte però questa denominazione si restringe a dinotare soltanto le coste dell' Asia, lungo il Mediterraneo, ed anche tutta la Turchia in Asia. Così, con queste varie idee, tutte le Scale da Alessandria in Egitto sino al Mar Nero, ed anche la maggior parte dell' Isole dell' Arcipelago sono comprese nel Levante.

4. Quando dunque si dice, un vinggio di Levante; le mercanzie del Levante, l'idea non si dee consondere col viaggio di Oriente, o colle mercanzie di Oriente, perchè sotto nome d'Oriente, s' intende la Pessa, il ndie, Siam, ill al unquin, la Gina, il Giappone, e tutto ciò che è di la dell' Eustate. Torno a divi; quando si parla di Commercio, il Levante, è, diverso dall'Oriente, ma in materia d'Impero, e di Storia Ecclesiassica questo Levante è l'istesso che l'Oriente, ed è chiamato Impero d'Oriente, e Chiessa d'Oriente.

5. Tale dunque è in questo luogo il Levante. La Scala poi è un termine di commercio marittimo che si sa in questa parte per mezzo del Mediterraneo. Ella è un

A 4 por-

porto, o Città, che farebbe chiamata nel Nord Città di Etape, dove i mercanti Europei, Olandesi, ed Italiani hanno i loro magazzini, tengono i Banchi di conteggio, Fattori, Commissionari, e dove mandano ogni anno regolarmente dei vafcelli carichi di mercanzie proprie per lo Levante, e ne riportano dell'altre, o fabbricate in queste stesse con che vi pervengono per via di vetture dai hioghi mediterranei.

6. La parola Scala è Latina, Italiana, Spagnuola, e Portoghefe, e per una metafora affai maturale fi è adattata a questi suoghi, perche il commercio vi fi fa spello il porto a porto, e l'uno serve di gradino, e di marcia per arrivare all'altro.
7. Du Cange nel suo Glossario della bassa Latinità desinice la Scala per un porto minore che si trova nel porto maggiore, e dice, che nel porto di Costantinopoli vi erano varie Scale. Ma soggiunge, che la voce Scala significa presentemente i porti, dove abbordano, se condo le occasioni, i vascelli destinata a viago-

viaggi di lungo corfo, o per caricarvi, o discaricarvi mercanzie, o per provvedervi rinfreschi, e vettovaglie. Fresier per la stessa ragione dà il nome di Scala ad alcuni porti dell' America nella relazione del suo viaggio al Mar del Sud. 8. Le principali Scale del Levante, e dove si sa il più gran Commercio, sono Smirne, Alessandretta, Aleppo, Saida, Cipro, Scala nuova, Angora, Beibazar, Salè, Salonicco, Costantinopoli, Alessandria", Rosetta, il Cairo, il Bastion di Francia, Tunifi, Algieri, Tripoli di Soria, Tripoli di Barbaria, Napoli di Romania, la Morea, l' Isola di Negroponte, l'Isola di Candia, Durazzo, Zia, Nasso, e Paro, l' Ifola di Tina, Micone, Scio, e l'altre Hole più confiderevoli dell' Arcipelago . Alcuni aggiungono a queste Scale due, tre porti dei Regni di Fez, Marocco, e Tremefen, ma come sono quasi tutti al di la dello stretto di Gibilterra , molti Negozianti non hanno voluto darvi il nome di Scale.

9. La maggior parte delle Nazioni, che fanno il Commercio del Levante, mactengono in queste Scale dei Consoli, Vice-Consoli, Agenti, e Commissionari, di cui gli uni hanno cura degl'interessi delle loro Nazioni in generale, e questi sono stabiliti dai Principi, e gli altri attendono al commercio dei particolari Negozianti, e vi sono da essi spediti; quelli per proteggere il commercio, e questi per agevolario.

ro. Tali sono gli Olandesi, Inglesi, Francesi, e Italiani, tra quali in modo particolare i Veneziani, gli Svedesi, Danesi, Russi, ed altre Nazioni commercianti. Queste vi portano il loro prodotto del suolo, e dell' arte, e molte derrate dell' America, e ne riportano in cambio delle loro merci i generi necessari per le loro fabbriche. Quindi si è che il Commercio di queste Scale dee riuscire molto interessante per gli Europei, ai quali non è, nè pericolosa, nè lunga una tale navigazione, e non è esposta alle gelosie dei Principi Levantini.

11. Eccovi ora in ristretto il commercio che i Francesi, Inglesi, Olandesi, e Veneziani fanno al Levante, e delle mercanzie, che vi portano, e che ne riportano. I Francesi vi portano carta di molte forte, drapperie, cocciniglia, indaco, legno del Brafile, chincaglierie, mercurio, pepe, garofano, cannella, moscata, tartaro, ed altro. Ne riportano cuoi di bufali, di bovi, vacche, e camelli, lino, drogherie, spezierie, penne di struzzo, caffe, fete, ceneri, cera, oppio, tutte forti di telerie di cotone , ed indiane , riabarbaro, tappeti di Turchia, lane di Persia, formaggio, olio, legumi, sale ammoniaco, ed altro.

12. Gl'Ingless vi portano pepe, garofano, moscata, stagno, polvere, aromi, aringhe, tabacco del Brasile, ed altro, Ne riportano le stesse mercanzie dei Francess, ed in oltre uva passa di Corinto. Gli Olandess vi portano le stesse mercanzie degl'Ingless con questa disferenza, che le loro drapperie sono meno stimate di quelle degl'Ingless. Ne tirano anche l'istesse degl'Ingless, e Francess.

13. I Veneziani vi portano drapperie, argento vivo, fublimato, oppio, mercurio, chincaglierie d'Alemagna, specchi, stosse di seta, d'oro, e d'argento, vitriolo, e carta, che è affai considerabile, filo di ferro, ed altro. Ne riportano le stesse mercanzie degl'Inglesi, Francesi, ed Olandesi.

14. Queste Scale, come vedete, sono situate nell'Europa, nell'Asia, e nell'Africa, e tutte nella Turchia, la quale stende il suo Impero in queste tre parti del Mondo. Io adunque ho parlato di quelle, che trovansi in Europa: parlerò dell'altre che si veggono in Asia, ed in Africa sotto quel luogo, che corrisponde alla loro situazione; il tutto per non uscire dal metodo che sinora ho tenuto.

15. Mi pareva però necessario prima di entrare in Asia di dare la nozione di questo vocabolo, che come è assai celebre in quel commercio, dovéa essere vi luppato per la maggiore intelligenza di quello, che si sa in questi luoghi.

#### C A P. II.

#### Commercio del Mar Nero.

1. A Nche prima di entrare nell'Asia, e di lasciar l'Europa, mi è sembrato a proposito di assacciarmi particolarmente sul Mar Nero, che bagna queste due parti del Mondo, ed ha gran parte nell'uno, e nell'altro Commercio.

2. Il nome di questo mare ha sempre risuonato nel Mondo Commerciante; al presente quello che vi si fa, è così considerabile per la gran quantità delle mercanzie e derrate, che ne vengono, che supera i tre milioni di piastre, e perciò conviene considerarlo come un paese, dove si fa un commercio regolare.

3. In fatti ha meritato questo Mare, e presso gli antichi, e tra i moderni, delle descrizioni, e dei libri particolari che ci hanno fatto sapere tutto quello, che si sa nel suo circondario, e si è creduto oggetto di tanta importanza, che ha dato occasione al progetto di una Compagnia sull'esempio di quelle vaste Compagnie dell'Indie.

4. Eccone la sua firuazione, la quale apre tante strade di commercio. Egli divide in una parte l'Europa dall'Asia. Ha la Tartaria al Nord, la Mingrelia ed altre provincie dell'antica Colchide, e possedute dal Turco all'Oriente; la Natolia al Mezzogiorno; la Bulgaria, e la Romania all'Occidente.

5. Questo Mare riceve gran siumi, e tra gli altri il Danubio, il Boristene, il Dan, o Tanai, che sono tante porte aperte a tutri i popoli dell' Europa situati all' Occidente e al Settentrione di questo mare, per condurvisi a trafficare. Il Fassi, ed altri piccioli siumi usciti dal monte Tauro, e dalle vicine montagne, che ne sono tanti rami, portavano e portano in questo mare le merci dell' Asia.

6. Il Mar Nero comunica colla Propontide per mezzo dello Stretto di Coitantinopoli, chiamato il Canale del Mar Nero, e per mezzo di questo mare coll' Arcipelago. Anticamente su conosciuto sotto il nome di Ponto Eusino; oggi sotto quello di Mar Nero, chiamato così da

Tur-

Turchi per effer tempestoso e mancante di porti, che avessero una buona sicurezza. Chiamano per lo contrario Mar Bianco l' Arcipelago dove vi fono molte Ifole, e buoni porti, che mettono i vascelli al coperto nei tempi cattivi.

7. Finalmente questo mare comunica per lo stretto di Caffa colla Palude Meotide, che è un mare formato dal concorfo dell'acque del Mar Nero, e del Don. I popoli che abitano fulle fue rive fono o sudditi , o tributari dell' Impero Ottomano, a riferba di quelli dell'Europa e dell' Asia, the sono stati ceduti in virtù degli ultimi trattati alla Russia . Ed ecco con questa descrizione come it Mar Nero guarda l' Asia, e l' Europa stende la mano all'una, e all'altra, ed è quel canale, per cui passano le merci di queste due nobili parti della Terra. 8. La Russa se n'è accorta ben per

tempo, ed ha valutato affai l'acquisto della Crimea, unicamente per lo commercio di questo mare, e per mezzo di un tal commercio ha aperto agl' immensi suoi

Stati

Stati per una strada si facile, e-si breve anche quello del Mediterraneo.

o. Il Mar Nero fornisce ancora quantità di carne di bue salate; ceneri che si chiamano Potazze, che vengono quasi tutte a Costantinopoli, e a Smirne, dove gl' Inglesi, e gli Olandesi ne prendono una gran quantità che servono per isgrassare i loro drappi, e a sar saponi. Finalmente per lo Mar Nero si trasportano a Costantinopoli tutte le soderature,

che vengono da Moscovia.

10. Questa Potenza, in virtù del Trattato di pace colla Porta Ottomana del
1774., e del Trattato di commercio del
1783., ottenne il dritto di efercitare un
libero commercio non folamente in tutti
i porti del Mar Nero, ma di veleggiare
con navigli armati, e difarmati nel Mediterranco, passando per mezzo ai Dardanelli, dal Mar Nero nel Mar Bianco, e
dal Mar Bianco nel Mar Nero; e di
mantenere alcuni Canali nella Moldavia,
nella Valacchia, ed in tutte le Provincie
Ottomane, onde provvedere agl'interessi
della Nazione.

TI. Nell' istesso anno avendo la Russia acquistata la piccola Tartaria, e la Crimea, rimase anche in suo porere la piazza di Oczacakove all' imboccatura del Nieper, incontro alla nuova Kerson con tutto il suo distretto. Ebbe ancora il porto di Sebastopoli conosciuto per l'addietro col nome di Achilar, come pure quello di Cassa. Vennero questi porti aperti a tutte le Nazioni che commerciano colla Russia, ed ecco dilatato da per tutto il commercio del Mar Nero, dove i Nesgozianti godono quella stessa libertà, che fi gode in Pietroburgo, ed in Arcangelo.

12. La stessa Sovrana a 23. Febbrajo 1783. per ampliare il commercio del Mar Nero, sece un regolamento intorno adazio d'ingresso sopra i vini, che pervenivano dalle acque di Turchia da esigersi al pari di quelli imposti sopra i vini di Spagna, di Portogallo, e Firenze, e di altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi, o Turchi, e Russi, o Italiani. Lo stesso si sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi, o Turchi, e Russi, o Italiani. Lo stesso si sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi si sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassimenti Russi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassi sull'altri luoghi d'Italia sopra bassi sull'altr

rossi, e bianchi per conto dei sudditi Russi, e Turchi.

questa immortale Principessa emano un altro editto per favorir sempre più il commercio della Polonia per Cherson, e pel Mar Nero, che sa comprendere quanto sia valto, ed importante il commercio di questo mare, e quanto la Russa vi si è interessata dopo i suoi nuovi acquisti.

14. Qui lascio il Mar Nero, e contento di avervene fatto il dettaglio in generale mi rimetto a quel che vi ho detto in particolare, parlando di alcune piazze della Crimea fiu questo Mare, e di alcune sue Scale, riserbandomi a dirvene il resto quando dovrò parlare del commercio di quella parte dell'Asia, che n'è bagnata.

#### C A P. III.

### Commercio della Turchia Afiatica.

1. On è la fola Europa che abbia la sua Turchia. La Turchia si estende ancora in Asia, ed in Africa, ed è uno dei più vasti Imperi, che vi sieno sulla Terra. Quella d'Asia ci dee oramai occupare, e che comprende la Natolia, la Siria, la Turcomania, il Diarbeck, e una parte dell'Arabia. Ve ne parlerò prima in generale, e poi a parte a parte.

2. La Turchia da molta seta, lana, pelo di capra, e di camello, cotone bruto e filato, cera, olio, bestiame, ceneri di ogni sorta di legno per le manifatture, ed anche legno per la costruzione dei bastimenti. Tutte queste mercanzie vi sono in gran quantità, che se ne
consumano nell'Impero, e se ne manda-

no all'altre Nazioni.

3. La situazione dell'Impero, che dalla parte dell'Asia confina colla Persia e coll' Arabia Felice, è affai vantaggiofa al commercio. I Turchi ne tirano molte mercanzie, le portano nell' Arcipelago, e di la le diftribuicono all' altre Nazioni dell' Europa, dopo che ne hanno ripieni i loro magazzini.

4. Queste mercanzie sono da una parte sete, e tele di Persia, e dell'Indie; drappi d'oro, pietre preziose, e droghe medicinali; dall'altra ogni sorta di profumi, balsamo, e casse, che fanno venire dall'Arabia Felice per mezzo del Mar Rosso.

5. La tintura, sia per le sete, sia per le lane, e sia anche per le pelli è nella sua ultima persezione. Fanno delle belle tapezzerie da queste lane; sabbricano dei tassetta, per cui consumano le loro sete, altre stosse, e broccati d'oro, e di argento.

o. Il Nord, e fopra tutto la Moscovia la provvede delle belle foderature; l'Italia di mercanzie tirate dalle manisatture di Venezia, cioè drappi d'oro e di lana, carta, e vetro; i Francesi di ogni forta di lana, carta, e merceria; gli Olandefi di stoffe di lana, spezierie e loro monete; gli Inglesi di stoffe di lana, piombo, e stagno; l'Alemagna di ogni sorta di merceria.

7. Le mercanzie che gli Europei somministrano ai Turchi non sono di gran prezzo per poter essere cambiate colle loro. Così sono obbligati a dar loro del contante, ed in gran quantità. Quindi si è che i Turchi tirano delle grosse somme di denaro dalla Cristianità.

8. L'Inghilterra vi manda gran quantità di piombo, e di stagno, dei quali abbonda più dell'altre Nazioni, ma ciò non ostante è obbligata a dare ad essi più contanti degli altri per le mercanzie che ne tira, e delle quali ha bisogno. Tali sono seta, peli di capre, e di camello, cotone, che non possono farne a meno per le loro manisatture, le cui opere hanno un gran spaccio. Così si può dire che la Turchia fa un commercio più considerabile coll'Europa, che con tutte l'altre parti del Mondo.

#### ISTRUZIONI

9. Le manifatture alle quali i Turchi impiegano la povera gente, fono le massime fondamentali del Governo. Gli Olandesi vi hanno indebolito il commercio delle loro stoffe di lana, perchè fono ricorsi a quelle di Francia, e d'Inghilterra .

10. I Francesi hanno bisogno delle stesse manifatture dei Turchi che gl' Inglefi; essi fanno una gran provvistà di caftè in Egitto; depositano gran somme di denaro in Turchia per aver del grano, olio comune per le manifatture di lane, e ceneri, il che porta ai Turchi gran denaro .

11. I Veneziani vi comprano ancora l'istèffe mercanzie, ed anche una gran quantità di bestiame, che si prende in Dalmazia, e si porta in Venezia. Le pietre preziole fono ancora una mercanzia. Gli Armeni ne fanno il primo traffico: essi le tirano da quella parte della Persia che confina cogli Stati del Mogol, e le portano nei differenti porti dell' Asia, dove s' imbarcano le più belle per l'Europa, e lasciano le meno per-

fette per Costantinopoli .

12. La Porta avendo conosciuto il vantaggio che vi era di tirar tanto denaro dall' Europa, ha proccurato di facilitare il commercio dei suoi suddiri con questa Nazione. A quest' oggetto ha accordato dei privilegi per mezzo dei Trattati che ha fatto coi loro Sovrani, che vi tengono Ambasciadori per vegliarne all' esecuzione.

13. Le produzioni locali, e d'indufiria della Turchia Afiatica sono immenfe: elleno alimentano in gran parte il
commercio del Levante, al quale procurano cuoi, marocchini superbi, e di diversi colori, tappeti, e stosse di capre, tele
di cotone, vini deliziosi, de' quali i più
celebri sono quelli di Tocat, e dell'Isola di Cipro: eccellenti pistacchi, che
vengono da Aleppo, buonissimi frutti e
datteri, diverse spezierie, e droghe medicinali, bellissimo cotone assai ricercato,
noci di Galla, buon sapone, canne di

zucchero, fichi, olivi, e granati del territorio di Aleppo, ficiable di Damasco, le cui lame sono di un merito, che non ha l'eguale; bellissimi marmi dell'Isola di Metelino, e di Scio, vino muscato, terebinto, e massice di quest'ultima Isola, coloquinitide, storace, cera, laudano sorta di gomma resinosa, e polvere di Cipro, che si tira da Nicosia capitale di Cipro. Finalmente tutti gli articoli della Persa, e parte di quelli dell'India, e si uniscono alle produzioni descritte per accrescere il commercio di questo Paese, che si fa con quasi tutte le Nazioni di Europa, e di cui l'importazione, e l'esportazione non ha luogo, che per la via del mare.

16. Tale in generale è il commercio di questa Turchia. Ma bisogna vederlo in particolare perchè alcuni luoghi ne meritano la descrizione.

# §. I.

#### La Natolia .

A Natolia, anticamente Afia Minore, ha per confini l'Eufrate al Levante, il Ponto Eufino al Nord, l'Arcipelago all'Occidente, ed il Mediter

raneo al Mezzogiorno.

2. Ella ci offre uno spettacolo tutto diverso dall'antico. Dove sono quei siumi, che la rendevano una volta così ricca, e così sertile; il Melas, il Lico, l' Halis, il Sangario, il Granico, lo Scamandro, il Simois, l' Hermo, il Caistro, il Pattolo, ed il Meandro, siumi tanto celebri nella storia, e nelle savole dei poeti, che oggi hanno cambiato il nome, e non si arrivano a riconoscere?

3. Dove sono quelle meraviglie del Mondo, il tempio di Diana in Esse, il Mausoleo in Alicarnasso, il Colosso del Sole in Rodi, che neppure ci lasciano di travedere le loro ruine? Si veggono campi sterili, dove era la ce-

lebre Troja, il cui Impero era il più florido dell' Asia; dove era Sardi, in cui Creso avea prodigato tante ricchezze; dove la magnifica Efeso, Mileto, Laodicea e Pergamo.

4. Dai Dardanelli sino all' Eufrate, e alle Coste della Fenicia non si veggono. che vecchi castelli, città rovinate, e campagne poco popolate, e un viaggiatore curioso appena può offervarvi gli avanzi delle monarchie di Creso, di Antioco, di Attila, e di Mitridate.

5. Ma se questa Turchia non ha più quel nome che avea una volta, non lascia però di essere in credito presso le Nazioni di Europa pel fuo commercio che vi si vede sulle coste del suo mare. Questo è quello, che la fa risuonare so-

lamente presso di noi.

6. Questa gran Penisola anticamente comprendeva molti Regni, e Provincie, come il Ponto, la Paflagonia, e la Cappadocia verso Settentrione; l' Armenia minore verso l'Oriente; la Cilicia, la Panfilia, la Licia, e la Caria verso il MezMezzogiorno; la Gionia, l'Eolia, la Frigia maggiore, la Lidia, la Licaonia, la Galazia, l'Hauria, e la Bitinia in mezzo alle suddette Provincie. Al presente si divide in Natolia propria, Soria, Turcomania, e Diarbeck.

7. La Natolia propria ha Smirne, detta Ismar dai Turchi, anticamente capitale della Gionia, e che, in grazia del commercio, sola conserva il nome, e

la fua antica grandezza.

8. Smirne è la più bella porta, per cui fi possa entrare nel Levante, una delle più grandi, e delle sue più belle Città. La bonta del suo porto l'ha confervata, e l'ha fatta rifabbricar più volte dopo essere stata rovesciata da tanti terremoti.

9. Ella tutto dee al commercio, edè la fola, che suffifie con onore tralle sette Chiese dell' Apocalissi. L'astre Città che surono avvertite da S. Giovanni per ordine del Signore, Sardi, Pergano, Esefo, Tiatira, Filadelsia, Laodicea non so-

no

no che miferabili villaggi, dove fi trovano alcune iscrizioni.

10. Qui si radunano i mercanti delle quattro parti del Mondo, ed è l'intraposto delle mercanzie, che producono. Ella è uno dei più ricchi magazzini della Terra, situato come al centro del commercio del Levante.

11. Le caravane di Persia non cessano di arrivare a Smirne dal primo di Novembre sino al mese di Maggio, e Giugno. Vi si portano sino a due mila balle di seta ogni anno senza contar le droghe, e le tele.

12. Le Caravane hanno i loro tempi, e le loro stagioni per lo loro arrivo, e per la loro partenza. Le Nazioni Europa ne prendono la loro regola per. l'invio dei loro vascelli, affinchè gli Afiatici possano portarne le mercanzie del Ponente, e gli Europei caricarsi pei loro ritorni di quelle dell' Afia.

13. Gli Armeni son quelli, che delle Nazioni dell' Afia vi fanno il più gran commercio, effendo di essi quasi tutte composte le caravane di Persia.

14. Tutto si sa per mezzo dei Giudei, e niente si può vendere, e comprare se non per le loro mani.

15. La Francia, e l'Olanda vi fanno il loro commercio, ficcome degli Stati d'Italia, Venezia, Genova, e Livorno. I Portoghefi, e gli Spagnuoli non ne fanno alcuno. Gl' Inglefi vi fono più confiderati, o più favorevolmente trattati, ed effi vi mandano più vascelli; due di effi gli Olandesi. I Francesi vi

fono in gran numero.

16. I Francesi vi portano la cocciniglia, l'indaco, la salsapariglia, legni del Brasile, e di campeccia, mandorle, tartaro, pepe, cannella, e moscada. Oltre alle sete di Persia, ed il filo di capra di Angora, e di Beibazar che sono le più ricche mercanzie del Levante, essi tirano da Smirne il cotone filato, le lane sine, le lane bastarde, le noci di Galla, la cera, la scamonea, il riabarbaro, l'oppio, l'aloe, la gomma arabica, l'ammoniaco.

17. Escono ancora da Smirne seta, pefi di capra, e di camello, bambagia, tele di bambagia bianche e dipinte, cuoi
acconci, cordovane, e marocchino, altri
cuoi diversi, alume, bosso, vua di Corinto, detta da noi vua passa, dergane,
muschio, ambra grigia, lapislazzoli,
gomme, mastice, storace, zasserano,
sapone, perle, diamanti, ed altre pietre
preziose; grani, olj, &c. L'opio, la
galla, e la scamonea sono propriamente
le produzioni di Smirne.

18. I Mercanti Europei vi portano piafire, altre monete d'oro, e d'argento, panni, piccole stoffe di lana, berrette' carta, cocciniglia, tartaro, verderame, indaco, legni da tintura, spezierie, a

zucchero.

19. Scala Nuova è un Porto della Natolia sedici leghe in circa lontano da Smirne, dove le Nazioni di Europa che trafficano in Levante vi stabilirono il loro commercio lungo tempo dopo, che lo cominciarono a fare nell'altre Scale del Mediterraneo.

20. I Francesi, e gl' Ingless vi aveano uno stabilimento considerabile sino alla metà del secolo decimosettimo, e i primi vi aveano un Console. Ma una gelosia di commercio fra i doganieri di Smirne, e quelli della Scala Nuova sece chiudere questo porto a tutte le Nazioni di Europa.

21. Lo spaccio delle mercanzie del Ponente non vi è considerabile; i cotoni filati e in lana, sono i principali oggetti del commercio di questa Scala; e l'altre mercanzie che se ne possono trarre sono la cera, la vacchetta, cordovana passata in rosso, e in giallo, ed altro.

22. Bursa, capitale dell'antica Bitinia,

22. Bursa, capitale dell'antica Bitinia, e la sede degl' Imperatori Turchi, prima che avessero presa Costantinopoli, anche oggi è una delle più belle città del dominio del Gran Signore. Ella è situata vicino al Mar di Marmora. Le vasse, e comode caravanzere, ed il suo Bazar colle sue ricche botteghe racchiudono una immensa quantità di mercanti, e di mercanzie.

23. Qui vi fono i più abili artefici della Turchia: fono ammirabili le fue manifatture di ftoffe di feta, e vi fono ftimati fopra tutto i tappeti, e le tapezzerie, che vi fi fanno fu i difegni, che vi fi mandano da Francia, e da Italia.

24.Vi si raccoglie seta in abbondanza, e questa è una delle più belle che somministrano gli Stati del Gran Signore. Ma non basta per le sue fabbriche, e vi fono impiegate molte di quelle di Persia, che non sono nè sì care, nè ricercate come quelle di Bursa.

25. Scutari, anticamente Calcedonia, di-

rimpetto al porto di Costantinopoli, il primo riposo dei Turchi nell'Asia, è una delle principali unioni dei mercanti, e delle caravane di Armenia, e di Persia, che vengono a trafficare in Europa.

26. Sinope, antica città dell'Afia minore nella Pafiagonia, è fituata ful Ponto Eufino, dove i Perfiani fanno un gran negozio, di ftoffe, d'indiane, di rappeti, che fi mandano a Costantinopoli, e a Cassa. Riceve camellotti di Francia, ftoffe di Scio,

Scio, e di Venezia di diverse specie. damasco, berrette di Tunisi, e di Francia : tele dei Dardanelli , indiane di Smirne, zucchero di Francia, caffè di Mocha, ed altro. Di poi il filo di lino, donde vi fanno le tele pei turbanti ; cera , legno di costruzione ; frutti che si spandono per Costantinopoli, e in tutti i contorni del Mar Nero .

27. I Persiani fanno un gran commercio a Sinopoli di stoffe di seta, indiane, tappeti, ed altri articoli, che passano di là a Costantinopoli, a Caffa, e negli altri luoghi ful Mar Nero. Vi si trovano ancora delle tele di Trebisonda, tele pinte di Tocat, di Amasia, di Castamboul, ed altre mercanzie di Natolia, che poffono essere comprese nel commercio di uscita di questa piazza.

28. Tocat, che alcuni credono effere l'antica Neocesarea, oltre alla seta del paese che vi è, fa un considerabile consumo anche di quelle di Persia. Questo commercio è affai buono, ma il fuo gran negozio è in vasi di rame, come mar-T.IV.

mitte, fanali, candelieri, che si mandano a Costantinopoli, ed in Egitto. Gli Artefici tirano il rame dalle miniere di Guarniscan, tre giornate distante da Trebisonda, e da quelle di Castamboul, che sono più abbondanti. Vi si preparano le pelli di marocchino giallo, che si portano per terra a Samson sul Mar Nero, e di la a Galas parte della Valacchia. Vi si portano ancora dei marocchini rossi, ma gli mercanti di Tocat li tirano dal Diarbeck, e dalla Caramania. Le tele pinte di Tocat non sono così belle, come quelle di Persia, ma i Moscoviti, e i Tartari se ne contentano, e ne passano ancor in Francia fotto il nome di tele del Levante . Quì si trattiene la Caravana di Smirne, che va in Persia.

29. Riza fa un gran commercio; vi fi portano delle telerie, berrette di Tunifi, e di Francia, papuscie, coverte di ana, lino, che tirano da Egitto per Coftantinopoli, indaco, tintura, casse, zucchero, acciajo, incenso, ed altro. Il

com-

commercio dei frutti fecchi vi è considerabile.

30. Le tele di lino fono il principale articolo del commercio di uscita da questia città. Elleno sono conosciute sotto il nome di tele di Trebisonda, e si spandono per tutto l'Impero Ottomano. N'esce ancora cera, canape, silo di lino, noci, e nocelle, che si caricano per diverse piazze del Mar Nero, e per Costantinopoli, donde si spargono per tutto l'Impero.

31. Trebisonda, già una volta Capitale della Cappadocia, e la refidenza degl'Imperadori della Grecia, è la città più considerabile, che vi sia sulle rive del Mar Nero, il cui commercio è il più esteso, ed il più vantaggioso. Non v'è alcuna sorta di mercanzia, che non vi si trova a vendere con beneficio il suo commercio è l'istesso di quello di Riza, ma Trebisonda consuma una più quantità di tutti gli articoli, che si sono indicati.

32. Le stoffe di Scio, e quelle di Venezia vi hanno uno spaccio considerabile: ficcome ancora il garofano, la cannella, e la moscada. Vi sono botteghe di tintori che consumano una gran quantità d'indaco, di cocciniglia, e legni di tintura, che vi vengono ordinariamente da Smirne, non altrimenti che le spezierie per mezzo delle caravane.

33. Questo è il commercio di entrata per mezzo del Mar Nero. Il traffico di questa piazza colla Natolia, e la Perfia è immenso. Le caravane di Smirne, di Aleppo, di Damasco, di Diarbekir, di Tocat, di Erzerom, di Wan, di Kars, di Tauris, e di Tessi vi portano una quantità prodigiosa di ogni sorta di mercanzie.

34. N' esce il rame, la tela, cera, cuoi di bovi, e bufali, noci, nocelle,

datteri neri, pere secche.

35. Kure, poco lontana da Trebisonda, ha miniere inesauste di rame, che va a questa città, e ad altri luoghi. Triboly ha un vino, di cui la più gran parte va in Russia per la via del Mare delle Zabacche. Kiresoum, o Cerasunte sa un

gran commercio dei frutti fecchi, ed ha mercanzie di entrata come quelle di Riza, e quelle di uscita, fralle quali la seta è l'articolo il più importante. Ella abbonda in ciriegie, arbore che su trasportato a Roma da Lucullo, e ne chiamò i frutti cerose dal nome di questa città del Ponto.



S.II.

# 6. II.

#### La Siria .

r. A Soria ha per capitale Aleppo città grande, ben popolata, ed una delle più mercantili del Levante, la più grande, dopo Costantinopoli, di tutto l' Impero Ottomano.

2. Ella cede a Costantinopoli, e al Cairo per la grandezza, e folamente a Smirne per lo commercio. E' ventidue, o ventitre leghe distante dal mare, ed ha Alessandretta per suo porto, dove si diceva, che aveva la fua corrispondenza per mezzo dei colombi , o messaggieri volanti.

3. Non vi è luogo delle tre antiche parti del Mondo, di cui non fi veggono mercanti in Aleppo. Qui oltre ai Francesi, Inglesi, Olandesi, ed Italiani che vi riseggono, e che vi arrivano, vi compariscono sempre degli Armeni, dei Turchi, degli Arabi, dei Persiani, ed Indiani, che vi vengono in gran quantità

tità per mezzo delle caravane. Tutte le Nazioni di Europa che fanno il commercio del Levante hanno Confoli ad Aleppo, e quafi tutti dei Vice-Confoli ad Alessandretta.

Aleilandretta.

4. Le mercanzie proprie per questa Scala sono le stesse, che si portano a Smirne, e quelle, che vi si caricano per lo ritorno sono sete o di Persia, o del paese; tele di cctone di diverse sorti disferenti cottoni, sieno in lana, sieno filati, guanti di pelle, cordovana, saponi, e sinalmente diverse stosse di seta, ed eccellenti camellotti.

5. Anche i Danesi, e gli Svedesi fanno una parte di questo commercio, ma questo è quasi sempre per conto degl'Iraliani, e con pochissimo prositto di Danimarca, e di Svezia, almeno fino a tanto che le merci di lana, e di seta delle fabbriche di questi Stati, non giungano ad una perfezione eguale a quella delle altre descritte Nazioni.

6. Quasi tutti gli Stati commercianti di Europa spediscono le loro merci di

4 pri-

prima, feconda e terza mano, e ne riirano quelle merci del Levante che loro bifognano, e che fembrano ad essi più

convenienti.

7. Alessandretta, chiamata da Turchi Scanderona, ha un porto molto frequentato sul Mediterraneo, ed è il più vicino ad Aleppo. In esso si scaricano tutte le mercanzie destinate per questa grande Scala, e che vi si trasportano sopra muli, e camelli. L'aria è mal sana, e non vi sono che i Consoli de' mercanti Europei, e i Commissionari di Aleppo, che vi sano il loro soggiorno. Il commercio non è molto grande, e consiste quasi unicamente in assari di spedizione.

8. Tripoli di Soria è considerabile

8. Tripoli di Soria è confiderabile pel suo commercio, e particolarmente

per quello di setà.

9. Damasco, capitale della Fenicia è grande, e in sito tanto sertile, quanto ameno, sotto al Monte Libano famoso pei suoi cedri. I suoi vini, i suoi frutti, e le uve, le sue sete, e le lane, le sue acque odorifere satte di rose, il

suo acciaro, le same di spade, e di scimitarre, contribuiscono altresì a renderla celebre, e mercantile.

ro. Questa città fa un importante commercio in seta, e vi sono molte manifatture. Essa è rinomata pei suoi drappi di Arabesco in seta, ed in lino, che hanno poi preso il nome di Damasco da questa città dove surono inventati.

11. Il commercio di questa piazza si fa nell'istesso modo come quello di Aleppo, e le merci che vengono dalla Persia, e dall'Indie vi sono portate dalle caravane della Mecca; le merci che vi mandano gli Europei vengono per Saida, detta anticamente Sidone.

r2. Saida, l'antica Sidone di Fenicia, una volta sì celebre per lo fuo commerco, poco differente da quello di Tiro, oggi niente-ha più dell'antico fuorche l'inclinazione per lo traffico. La vata eftensione di questa città è ridotta alla quarta parte di quella, ch'era una volta, vi si sa poco spaccio delle mercanzie del Ponente, ma assai di quelle del

paese, e dei luoghi vicini. Tralle mercanzie che vi si caricano, le sete, e i cotoni sono le principali. Vi si portano alcuni drappi di color vivo, damaschi di Genova, e di Lucca, e i Francesi alcune casse d'indeco, cocciniglia, legno del Brasile, carta, alcune spezierie, e zucchero. Una porzione di queste mer-

canzie passa a Damasco.

13. Sur, ovvero Sour, merita folamente di essere nominata per essere stata l'antica Tiro, cotanto celebre nelle. antichità per la sua porpora, per le sui colonie, tralle quali Cartagine, ed i cuabitanti passano per essere stati gl'inventori del commercio, e della navigazione. Qui veramente regnava in tutta la sua estensione, e non v'era angolo della Terra dove non fosse per mezzo suo conosciuto. Nelle sue ruine si trovano deboli avanzi del suo antico splendore, e servono ad asciugare le reti di alcuni poveri pescatori. Tutta la sua antica magnificenza è ridotta a dodici case, dove abitano alcuni Turchi, ed alcuni Arabi.

r4. Acri, o S. Giovanni di Acri, una volta Tolemaida, e la refidenza dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, è stata una gran città, ma al presente è un mucchio di materiali atti a fabbricarne un altra. Il solo commercio del cotone, bambagia, e del riso rende questa città ancora mercantile, ficcome un cora il suo porto frequentato dai mercanti di diverse Nazioni.

15. Acri, e Rama sono del Dipartimento di Saida. Acri può somministrare quasi cento mila piastre di cotone in lana, oglio, riso, cenere, sapone, e casse.

16. Rama, città della Terra Santa nella Tribà di Efraim, è un Borgo fenza muraglia, ma è celebre per lo commercio che vi fi fa, e per lo paffaggio di una quantità di caravane, particolarmente di quelle che vanno dal Cairo a Damasco, ad Aleppo, ed a Costantinopoli. Ogni settimana vi fi tiene una gran fiera, dove gli Arabi del deserto vi portano quantità di droghe, e particolarmente di gomma Arabica. Vi fi negozia anche in olio,

lio, sapone, filo, e tele di cotone che fi trasportano a Jassa per essere trasportate sopra vascelli di Europa. La Francia vi sa qualche commercio, gl'Inglesi, ed Olandesi quasi niente.

16. Giaffa, anticamente Joppe, ha un porto ful Mediterraneo, che è il più antico del Mondo, dove per lo più approdano gli Europei, che vanno a Gerusalemme.

17. Gerusalemme, tanto rinomata nella ftoria del Popolo di Dio, e in quella delle Nazioni, tanto grande, tanto bella, tanto famosa non ha commercio, anzi sarebbe poco nota, se non avesse i luoghi santi, e specialmente quello del santo Sepoloro, che i Cristiani da tutte

le parti vanno a visitare.

6.TIT:

# S. III.

### · La Turcomania .

A Turcomania, o Armenia maggiore da le loro forgenti all'Eutrate,
ed al Tigri alle falde del Monte Ararat,
Questi due fiumi, che sono più famosi,
che navigabili, si uniscono sotto a Bagdad, per andare a cadere nel golso di
Bassora, o sia Mare di Persia.

2. L'Armenia è molto più conoscinta nell'antichità, così sagra, che profana, che non lo è al profente, e la Scrittura dice, che dopo il Diluvio l'Arca si arrestò sulle montagne dell'Armenia, dove poi rinacque il Genere Umano.

3. Il territorio è affai fertile, e produce frutti, grani, ma poco vino. Somministra ancora il bolo di Armenia, che è una sorta di tetra propria alla medicina, molto facile a polverizzarsi, e che serve per guarire molte infermità. Ha ancora miele, seta, ed alcune miniere d'argento.

4.Gli

4. Gli Armeni fono così applicati al commercio, che essi fanno quasi tutto quello del Levante anche in molte città di Europa. Si veggono venire dal sono della Persia sino a Livorno, a Marsiglia, in Olanda, in Inghilterra. Essi vanno al Mogol, a Siam, a Giava, alle Filippine, ed in tutto l'Oriente ad eccezione della Cina.

5. Il centro dei Mercanti Armeni non è in Armenia, ma a Julia, celebre fobborgo di Ifpahan, che racchiude più di trenta mila abitanti. Questa è una colonia di Armeni che il più gran Re di Persia Cha-Abas contemporaneo di Errico IV. Re di Francia stabili sul principio ad Ispahan, ma poi vennero in questo luogo.

6. Come questo Principe non avea altra mira, se non quella di arricchire i suoi Stati, e che era convinto che non potea farlo se non per mezzo del commercio, sisso lo sguardo sopra la seta, come la mercanzia la più preziosa, e sopra gli Armeni, come persone più pro-

prie per ismaltirla. La frugalità di quefti popoli, la loro economia, la loro buona fede, il loro vigore per intraprendere e sostenere gran viaggi, gli parvero assai propri per lo suo disegno.

7. La religione Cristiana che professavano agevolava ad essi la comunicazione con tutte le Nazioni di Europa, e questa su una disposizione savorevole per arrivare ai suoi disegni. In una parola sece mercanti gli Armeni da faucatori, e questi mercanti sono divenuti i più celebri commercianti della Terra.

8. Le sete surono trasportate nei paesa stranieri, e sopra tutto in Europa. Il successo corrispose alle speranze del Principe, e dei mercanti, perchè la seta eta rara in Europa, e per contrario l'oro, e l'argentiche e per contrario l'oro, e l'argentiche e sopra de sopra de l'argentiche e sopra

fia vi cominciarono a spargervisi .

9. Gli Armeni al loro ritorno si ca-

g. Gli Armeni al loro ritorno ii caricarono ancora dei drappi d'Inghilterra, e di Olanda, dei broccati, degli specchi di Venezia, di cocchiniglie, di nastri, e di tutto ciò che giudicarono

proprio per lo loro paese, e per l'Indie .

10. Tutte le mefcanzie d'Oriente cominciarono fin d'allora a' divenir comuni in Occidente, e quelle d'Occidente fervirono di nuova decorazione all' Oriente. Il Re non più s'impaccia di questo commercio; i cittadini di Julfa lo fostengono per mezzo dei loro procuratori o agenti, e fanno distribuire nel resto del mondo tutto ciò, che vi ha di più curioso in Oriente. Questi procuratori sono Armeni, che si caricano per mezzo di un certo profitto di accompagnar le mercanzie in caravane, e di spacciarle col massimo vantaggio di quelli, che le confidano ad essi.

11. I popoli fono in parte Maomettani, e in parte Cristiani Greci. I primi attendono folamente a pascere le loro greggi; i secondi sono più laboriosi, e molto applicati al negozio, in cui forpassano anche gli Olandesi, e gli Ebrei. 12. Erzerom è la Capitale della Tur-

comania al piede di una catena di mon-

tagne, che impediscono all' Eufrate di scaricarsi nel Mar Nero, e di rivolgersi

dalla parte del Mezzogiorno.

13. Questa cirtà è il passaggio, ed il deposito di tutte le mercanzie dell' Indie. Le principali di queste mercanzie fono la seta di Persia, il cotone, le droghe, e le rele pinte non fanno che passare in Armenia. Vi si vende il caviale. Il rame che viene dalle montagne vicine si lavora in Erzerom, e si trasporta in Turchia, in Persia, ed anche nel Mogol. Vi si sa un gran commercio di tele grossolare; vi si porta aucora molta galla. Alcune di queste mercanzie sono portate a Trebisonda, dove s'imbarcano per Costantinopoli. Vi si fanno opere di seta, che vi si porta dalla Persia.

T.IV.

D

€.IV.

§. IV.

# Il Diarbeck .

t. TL Diarbeck, anticamente Assiria, e che corrisponde all'antica Mesopotamia, ha per capitale Diarbekir sulla destra sponda del Tigri. Questa città è una delle più popolate, e mercantili di tutta la Turchia. Vi si sa quantità di tela rossa di cotone, e di marocchino del medesimo colore, che hanno un grandissimo spaccio nell' Ungheria, Moscovia, Polonia, e negli altri paesi, ne' quali sono in uso l'abito lungo, e gli stivaletti.

2. Mosul, sulla stessa sponda del Tigri, sabbricata dirimpetto all'antica Ninive, è rinomata pel suo gran traffico di drappi di seta, e di oro. Orfa, tenuta da molti per l'antica Edessa, è una città assai buona, dove si sanno i marocchini. Ricka è il luogo del gran passaggio della Nato'ia, e della Soria nel Diarbeck, e

nella Perfia.

3. Il Gierack, anticamente Caldea, ovvero Babilonia, che è una porzione del Diarbeck è quel paese, dove credest comunemente che sosse il Paradiso terrestre, tra il luogo dove si unicono il Tiere, tra il luogo dove si unicono il Tiere, ri e l'Eustrate, e quello della separazione delle loro acque prima di cadere nel Golso Persiano.

4. Bagdad, anticamente Seleucia, che n' è la capitale è città forte, e mercantile fulla finitra fonda del Tigri. L'antica, e famofa Babilonia era fituata full' Eufrate tredici leghe in circa lontana da Bagdad, ma ora non fe ne trovano gli

avanzi.

D 2 CAP.

## Commercio dell' Arabia

al Settentrione ha la Turchia in Afia; all'Oriente il Golfo, e Mar di Persia; al Mezzogiorno l'Oceano Indiano; all'Occidente il Mar Rosso, e l'Istmo di Suez.

2. Questo Paese dipendente da molti Sovrani dell' Asia, e dal Gran Turco, si divide in Arabia Petrea, Arabia deserta,

ed Arabia Felice .

3. La Petrea quasi deserta, e sterile su anticamente abitata dagl' Israeliti, che vi dimorarono pel corso di quarant' anni dopo la loro uscita dall' Egitto. Vi sono montagne, tralle quali il Monte Oreb, ed il Monte Sina, dove Dio trall' ombre, e tra i raggi comparve, e diede la legge a Mosè. Nella sua parte Meridionale ha la Mecca, e Medina città così venerate dai Maomettani, che sono celebri per le ricchezze im-

mense portatevi da cinque caravane ogni anno. Queste vengono frequentate in parte dai pellegrini per divozione, ed in parte dal commercio, che è l'intenzione dei mercanti, di cui queste caravane sono composte.

4. L'entrata a queste due città essendo interdetta sotto pena della vita a tutti quelli che professano il Cristianesimo, gli Europei non vi fanno alcun commercio. Quello, che vi fanno le nazioni Maomettane dell' Indie, e dell' Africa si sa per Zidden, che è propriamente il porto della Mecca, e per Moka, che n'è come l'intraposto.

5. La Deserta è interamente sterile a riserba di alcuni luoghi sull'Eufrate. Qui vi è Bassora che da alcuni si è collocata

nel Diarbeck.

6. Baffora o Balfora, è la città più ricca, e più mercantile dell'Arabia Deferta, dopo effere flata lungamente disputata tra gli Arabi, Persiani e Turchi, finalmente su a questi sottoposta che ne secro la conquista sin dal 1668.

2

7. Questa città sa un commercio grandissimo colla Turchia di spezierie, di drogherie, telerie, fazzoletti, e di una gran quantità di mosselline quasi simili a quelle dell'Indie.

8. Nel suo porto si veggono vascelli di tutte le Nazioni dell'Asia, e dell'Europa. Gl'Inglesi, e gli Olandesi vi hanno Banchi considerabili, in nome delle loro rispettive Compagnie dell'Indie non meno per lo loro commercio, che per sar passare per terra le lettere che vogliono far arrivare in Olanda, ed in Inghilterra, il che sanno per la via di Damasco, e di Aleppo, per cui spediscono Arabi, che sono corrieri a piedi assai leggieri, e veloci.

9. Le merci, che gli Europei trasportano a Bassora, oltre a quelle dell'Indie Orientali, consisteno in terro, piombo, panni, drappi di lana, e diversi altri articoli, i quali si sipediscono in Aleppo-Eglino n'estraggino in ricambio molti prodotti della Persa, cioè seta, pelo di camello, lana di Caramania; spezierie,

erbe medicinali , cordovane , zigrino , tappeti, ed altro. Gli articoli poi che si estraggono da Bassora sono mirra, incenso, gomma arabica, e datteri.

10. Il commercio che vi si fa passa quasi tutto per le mani degl'Indiani,

Persiani , ed Armeni .

11. La caravana di Bassora è una di quelle, che vengono ad apportare a Bender-Abassi per terra una parte di quelle ricche mercanzie, che vi mantengono il commercio, e questa stessa caravana ne ritorna colle mercanzie dell' India, della China, del Giappone, e dell' Europa, di cui Bender n'è il deposito per la Persia, e per le tre Arabie.

12. Il passaggio dei Persiani che fanno il pellegrinaggio della Mecca, e che prendono questa strada anche contribuisce a rendere florido il suo commercio.

13. Ma oltre al commercio di mare che Baffora fa cogl' Indiani, Mauri, ed Europei, questa città ne sa ancora un considerabile con Bagdad, che non n'è tanto lontana, e che per mezzo del Ti-

gri trasporta le mercanzie. Lo sa similamente con Aleppo, e col resto dell' Impero del Turco in Asia per mezzo delle caravane, alcune delle quali sono destinate per Bastora.

14. La Felice forpassa l'altre due in estensione, in ricchezze, nel numero dei suoi abitanti, e nel commercio, uno dei più grandi che si faccia in Oriente. Ha varie Città che si distinguono per quest'

oggetto .

15. Mocha, fituata all'entrata del Mar Roflo, è la città del più gran commercio dell' Arabia Felice. Non vi è Nazione fia dell'Afia, fia dell'Europa, fia dell'Africa che facciano il commercio marittimo, di cui non fi veggono navi a Mocha:

16. Gl' Inglefi, e gli Olandesi vi mandano le loro navi dai luoghi dell' Indie, dove sono stabiliti. Gli altri bastimenti al numero di più di 50. vengono non solamente dall' India, ma anche da Mozambico, da Melinda, e da Etiopia, tutti carichi delle più preziose mercan-

zie, che producono i luoghi donde partono questi vascelli, o i mercanti che li noleggiano hanno tirato dai luoghi i più lontani dell'Oriente, come dalla Cina,

e dal Giappone.

17. Non lafcia di effere anche ricco il commercio di terra per mezzo delle caravane di Aleppo, e di Suez. Le mercanzie che vi portano fono velluti, ormafini, stoffe d'oro del Levante, camellotti, drappi, zafferano, mercurio, vermiglione, e mercerie di Noremberg. Il vascello Reale di Suez vi porta ancora quantità di cuoi di Moscovia, e di stagno.

18. Le mercanzie che le caravane, il vascello Reale di Suez, e gli altri baffimenti stranieri caricano a Mocha per lo loro ritorno, provengono parte dalle produzioni naturali dell' Arabia, o manifatture degli Arabi, o quello che vi è stato portato dalle navi dell' India, dell' Africa, e dell' Europa.

19. I prodotti dell'Arabia che se ne tirano sono prosumi di ogni genere, incenso,

mir-

mirra, aloe, balfamo, caffia. Qui fono gli odoriferi colli Sabei, che confolavavano gli uomini, e gli Dei : qui la favola della Fenice, che invecchiava, moriva, e rinasceva. Vi si vede l'ambra grigia, pietre preziose, e particolarmente perle di Baharem , sangue di dragone , gomma, che dal Paese donde si tira si chiama Gomma Arabica, corallo, quantità di piante medicinali, odorifere, e quel che fa uno dei più considerabili oggetti del commercio degli Europei in Oriente, ed al Levante si è il casse. La fola Europa ne tira ogni anno quasi tanto , quanto si consuma nell' India, e nell'Impero Turco, donde questa bevanda è passara nell' Occidente.

20. I vascelli delle Nazioni che si veggono ordinariamente arrivare nel suo porto sono quelli di Suratta, di Cambaja, di Diu, di Malabar, e di tutti i luoghi dell'Indie, dove si fa qualche commercio considerabile. Vi si veggono ancora mavi di Socotra, di Mascata, e di sutto il Gosso Persico. L'Europa vi mane-

da quelli di Francia, d'Inghilterra, di Olanda, di Danimarca, e del Portogallo. Finalmente vi si trovano mercanti di Barbaria, di Egitto (di Turchia, e di tutta l'Arabia, di cui questa città è come il magazzino, dove si riunisce una specie di commercio universale.

vantaggi di commercio, che al presente fi sa in Mocha. E' il solo porto che il Gran Signore abbia sull'Oceano, e la città più grande, e la meglio fortificata

che possiede in Arabia.

22. La fua fituazione affai vicina all' imboccatura del Mar Rosso la rende così comune ai due mari, il che vi fa mantenere un buon commercio, ma mol-

to inferiore a quello di Mocha.

23. I vascelli stranieri che vi si veggono per lo più, sono Arabi, Persani, e Indiani. Gli Olandesi che vi cominciarono a trafficare sin dal 1613. vi continuano tuttavia, quantunque non vi mandano tanti vascelli, come una volta, perchè il castè, che hanno trasportato altrove è

loro

loro riuscito. Del resto il commercio vi è a proporzione come a Mocha.

24. L'altre Città, che sono note per lo commercio debbono ancora accennarsi. Mascata, città dell'Arabia Felice, è del più gran commercio di tutte quelle, che sono situate vicino al Golfo di Ormus. La sola pesca delle perle, che si fa nell'Isola di Baharen che non n'è lontana, sarebbe capace di arricchirla, ma ella è l'intraposto di tutte le droghe, e mercanzie dell'Arabia, che da Mascata si trasportano in Persia, in Egitto, in Siria, all'India, e sino all'Europa.

23. Cassen vede alcuni bastimenti carichi di riso, datteri, e di una specie di vestimenti di pelle, che si fa in Persia, e le cambia coll'aloe, e colla birra.

26. Ser ha un commercio affai confiderabile; i fuoi abitanti amano gli ftranieri, ed il fuo porto è affai buono. Vi vengono vascelli da diversi luoghi, che ne tirano birra, mirra, schiavi, alce, e sutte l'altre droghe che produce l'Arabia.

27. Judda, o Zidden è propriamento il porto della Mecca, e fa un gran commercio di caffè, che gli Arabi vi portano. Vi si veggono ancora mercanti del Mogol, della Persia, e di diversi luoghi delle coste dell'Etiopia.

28. Chicheri riceve nel suo porto i vascelli dell' Indie, di Persia, di Eriopia, degli abitanti dell' Isole di Comorra, di Madagascar, e di Melinda. I Portoghesi vi facevano una volta un grancommercio, appena ora vi sono conosciuti.



# C A P.

## Commercio della Perfia .

A Persia, una delle più considera-bili Regioni dell' Asia; traversata in tutta la sua lunghezza dal Monte Tauro, confina a Settentrione colla gran Tartaria, colla Russia, e col Mar Caspio; all' Oriente coll' Indostan; al Mezzogiorno col Mar dell'Indie ; e all' Occidente colla Turchia Afiatica, e colla Georgia.

2. I suoi prodotti sono frumento, orzo, riso, miglio, e legumi: pomi, pere, pellicce, armellini, cedri, mandorle, pistacchi, datteri, e vino, che si spediscono sino alla Cina. Produce cotone, olio, miele, cera, tabacco, cuoi, e molta seta di qualità finissima, di cui si vende gran porzione agli Olandesi, Inglesi, e ad altre Nazioni. Vi si trovano delle pietre preziofe, delle perle, del Belzar, della mirra, del nardo, e molte al-tre spezierie, e drogherie. Vi è gran quantità di bestiame selvatico; i cavalli fono di una particolar bellezza, e si ven-

dono per lo più nell'Indostan.

3. L' Europa ha il suo commercio colla Persia per mezzo degli Olandesi , Inglesi, Francesi, Danesi, e Russi. Le prime quattro Nazioni si servono della via di Aleppo, di Baffora, di Bender-Abafsi, dove vanno a prendere i prodotti della Persia, e v'introducono le mercanzie

dell' Europa, e dell' Indie.

4. La Russia vi traffica per la via del Mar Caspio con Astracan. Ivi ritrovansi più di 3000. negozianti Francesi, Inglesi, Tedeschi, Italiani, Svedesi, Armeni, Greci, Tartari ec., i quali ricevono da quel Regno la feta di Cafrielan, e Schamackin; il cotone grezzo, e filato da Mazanderan, e da Ispahan; molte droghe, e stoffe di seta lisce, e ricamate della Persia, e dell' Indie ; tappeti, perle, diamanti, ed altre pietre preziole; oro, argento, polvere d'oro, aromi, pelli di agnellini, e moltissimi altri articoli della Bucaria . Dall' altra parte introducono nella Persia diversi drappi di

lana, pelliccerie, ferro, acciajo, tele, ed altre merci della Russia.

5. Il commercio è una produzione onorevole in Persia; il nome di mercante è una specie di titolo di distinzione, ed ha qualche cosa di rispettabile. I più gran Signori, siccome ancora il Re, non isdegnano di esercitare il negozio, e di avere dei magazzini, commissionari e navi, colle quali mandano le loro mercanzie non solamente nei paesi vicini, ma anche nei suoghi i più rimoti dell'Asia, e dell'Europa.

6. La Corte di Persia sceglie tra i mercanti gli Ambasciatori che manda nelle Corti straniere, e tratta i mercanti un poco considerabili, che vengono a trafficare in Ispahan in qualche maniera sull'istesso piede, che gli Ambasciatori, e gl' Inviati de' Principi. Ecco perchè i mercanti vi sono riguardati come persone sagre, rispettate dalla stessa guerra, perchè essi, e le loro mercanzie passano senza pericolo in mezzo alle armate a-

miche, e nemiche.

7. Questi popoli abborriscono il mare, e perciò non si applicano alla navigazione, trattando da atei coloro, che arrichiano la loro vita sopra un elemento così poco sicuro. E perciò si contentano di vedere i vascelli dell'India, e dell'Europa nei loro porti, considando ai Crittiani, quelli che essi mandano al di fuori, particolarmente agli Armeni, che sono i loro Fattori quasi in tutti i paesi stranieri, sopra tutto in Francia, in Italia, ed in Olanda.

8. Il Golfo Perfico è egualmente celebre sì per la pesca delle perle che si fa vicino all'Isola di Baharem, sì per lo commercio di tutte le Nazioni di Oriente, e di Europa, che vi mandano i lo-

ro vascelli.

9. L'Isola d'Ormus fituata all'imboccatura del Golfo Perfico ha avuto per lungo tempo un gran posto trall'Isole, è le Città del più gran commercio dell'Afsa. Ella su presa das Portoghesi nel 1507. e la credettero necessaria al loro commercio dell'Indie, di cui ne secro un T.IV.

intraposto. La perdettero nel 1622., e perdette fin da quel tempo tutto lo splendore, che le avea dato il commercio. 10. Gamron è il porto di tutta la Persia, e forse di tutta l'Asia, dove si fa il più gran commercio, e cominciò ad avervi il suo nome, dopo che i Portoghesi surono cacciati da Ormus. Ella, chiamata ancora Bender - Abassi, ha un porto aperto a tutte le Nazioni fuori che agli-Spagnuoli, e ai Portoghefi. Vi fi veggono Persiani, Arabi, Indiani, Baniani, Armeni, Turchi, Ebrei, Tartari, Mori, Francesi, Olandesi, ed Inglefi. Qui fi veggono ancora caravane d' Ispahan, di Schiros, di Laor, d' Aleppo,

di Bagdad, di Herat, e di Baffora, 11. Gli Olandesi vi portano denaro contante, mercanzie di Europa, e quelle dell' India; gl' Inglesi drappi, stagno, acciajo, indaco, stoffe di seta, ed altro: gl' Indiani, Arabi, e Mori le mercanzie del loro paese; le caravane, velluti, taffettà, porcellane, incenso, mirra, etbe medicinali, ed altro.

Persico, ma meno considerabili di Bender-Abassi, che si ha richiamato tutto il commercio.

r3. Congro, ha qualche riputazione e gli stranieri vi mandano le loro caravane. Il principal commercio che vi sa è quello delle perle dell'isola di Baharem,

14. Baharem, Isola situata nel Golsa Persico davanti alla Gosta di Arabia, dalla quale non è lontana, appartiene alla Persia. Non è la sua fertilità, nè il commercio che vi si sa che la rendono celebre per tutto l'Oriente. La pesca delle perle che n'è vicina, è quella che l'arricchisce, e che la fa risuonare da ogni parte. Ella ne da un milione l'anno, e i pescatori sono tutti Arabi.

15. Ispahan, capitale della Persia, è come il centro del suo commercio per terra. Di la partono le caravane che vanno a portare a Bender-Abassi le mercanzie che i Fattori delle Nazioni strantiere vi hanno comprato. E qui ne asserbe cantie delle nazioni delle nazioni delle nazioni se comprato delle nazioni se comprato.

E 2 riva-

rivano ogni anno tanto dall'interno del Regno, quanto dall'esterno. Tali sono quelle di Schiras, di Laar, di Aleppo, di Bagdad, di Herat, di Bassora, e tutte quelle del Levante.

16. Qui riseggono i Fattori delle principali Nazioni di Europa, che vi fanno qualche commercio, e gl' Inglesi, e gli Olandesi vi hanno delle case, o piutrosfo palazzi. Non vi è città, dove il commercio raduna più stranieri quanto in questa città. I più considerabili sono gli Armeni di Zulfa, Francesi, Inglesi, Olandesi, Italiani; Spagnuoli, Tartari, Arabi, Turchi, Georgiani, Persiani di tutte le Provincie del Regno, e Giudei. Questi per altro sono in piecol numero, poveri, e disprezzati, come in tutto il resto del Regno.

17. Il commercio si fa in Persia per mezzo dei Sensali, che sono destri, ed intriganti, ma non vi si conoscono ne le Borse, nè le Banche pubbliche immaginate in Europa per la faciltà del commercio, e che dall' Italia, dove sono state

te inventate sono passate in Francia, Inghilterra, ed in Olanda, e in quasi tut-

te le città di gran negozio.

18. Non vi è mercanzia, che non si possa trovare in Ispahan, ma il più gran commercio è quello della feta, di cui in Persia se ne raccoglie ogni anno una quantità incredibile. Le Provincie del Regno, che più ne producono sono il Guillan, il Masanderan, la Media, la Battriana, la Caramania, e la Georgia.

19. I più belli tappeti di Persia, che si chiamarono in Francia tappeti di Turchia, perche venivano tutti per la via di Smirne, fi fabbricano nella Provincia di Kirman, e sopra tutto a Sistan . Le lane di Kirman sono le più belle del Mondo. Gli Olandesi vi hanno una loggia, che è fotto la direzione di quella di Gamron.

20. L'altre mercanzie che i Persiani mandano allo straniero sono porcellane, piume, marocchino, cotone filato, tabacco, noci di galla, ferro, ed acciajo di Casbin , e del Korasan , perle del Gol-E 2

Golfo Persico, tutte sorte di spezierie, che gli Olandesi portano a Bender-Abassi, zasserano il migliore del mondo, diverse droghe medicinali che crescono in Persia, e che vi vengono da suori, e trall'altre la china-china, il riabarbaro, il sangue di dragone, e la gomma Arabica. Vi sono ancora gli eccellenti vini di Schiras, o d'Yess, che vanno all'indostan, ed anche nella China; i camelli, i ravialli, i muli, gli agnelli che vanno negli Stati del Gran Signore, nell'Indostan, e negli altri luoghi dell'Assa.

21. Si sa in Persia un gran commercio dei drappi di Europa, che gl'Inglesi, ed Clandess apportano a Gamien.

22. Dopo Ispanan non vi è città in Persia, dove si faccia il più gran commercio che a Tauris. Questo si estende non solamente per tutta la Persa, ma ancora in Turchia, in Moscovia, in Tartaria, all'India, Georgia, e sul Mar Nero. Ella comunemente si crede quantunque con poca sicurezza essere l'

antico Echatana, in cui i Re di Media

facevano il loro foggiorno.

23. Derbent è il più grande, ed il più comune passaggior che vi sia della Persia, e della maggior parte delle Provincie Meridionali dell'Asia verso la Moscovia, la Circassia, e gli altri Stati Settentrionali dell'Asia, e dell' Europa Questo passaggio occupa lo spazio che è tra il Monte Caucaso, che chiamano Elbaors, ed il Mar Cassio; questo all'Ocriente, e l'altro all'Occidente.

24. I Turchi la chiamano Demir, o Temir - Capi, cioè a dire porta di ferro; e gli Arabi Bab-Al-Abuad la porta delle Porte. Ha un porto affai comodo delle la comodo delle imboccatura del fiume Ciro nel Mar Caspio. Gli Autori Latini chiamano Derbent Porta Cancasia, o Pyla Iberia.

25. L'altre città sono Herat, città di rose, le quali vi sono in maggior quantità che in qualsivoglia altro luogo del Regno. I Persiani ne distillano una gran quantità, e queste acque si trasportano in tutta s'Asia dalla parte dell'Oriente.

.

Ella era conosciuta dagli antichi col nome di Aria capitale della provincia dell' istesso nome, che noi ora conosciamo col nome di Korassan. E'assai popolata, e i suoi abitanti sono ricchi, e vi fanno un gran commercio i sudditi del Mogol. Vi si fanno i più belli tappeti, le più belle stosse e broccati di Persia. Ella è l'intraposto del commercio, che si sa tralla Persia, e l'India.

26. Nisapur, sa un gran commercio delle sue sciable le più stimate che vi sieno al mondo: Cachan piena di ricchi mercanti, e dei più abili Artessci in ogni forta di manisatture, sa le più belle stosset di setta, d'oro, e d'argento che si fabbricano in Persia; Samachi capitale della Provincia di Schirwan sa un gran commercio di setta, come anche zasserano,

vini rosti, e bianchi.

## C A P. VI.

## Commercio della Georgia:

1. A Georgia è tralla Circassia al Settentrione; il Mar Caspio, e la Persia all'Oriente; la Turchia Assatica, o sia l'Armenia al Mezzogiorno, ed il Mar Nero all'Occidente. Così si trova tra il Mar Nero, ed il Mar Caspio.

2. Ella appartiene ai Turchi, e ai Persiani; i Turchi ne posseggono la parte Occidentale; i Persiani l'Orientale.

3. La Georgia Turca comprende il Regno d'Imiretta, e i Principati di Mingrelia, e di Guriel : la Persiana il Car-

duel, ed il Kachet.

4. Non vi è Paese nell' Asia più abbondante, nè dove il bestiame, i volatili, i frutti, i vini, e tutto quello che è necessario alla vita sieno più eccellenti che nella Georgia. Qui vi sono molte montagne, delle quali i monti Elbours, anticamente Monte Caucaso, che la dividono dalla Circassia, sono le principali.

5. I suoi vini, e particolarmente quelli di Tessis si trasportano in Armenia, in Media, e sino ad Ispahan, dove sono assai stimati, e son riserbati per la tavo-

la del Re.

6. I drappi londrini di Francia hanno più spaccio nella Georgia Turca, che vi fi trasportano da Costantinopoli per mezzo del Mar Nero, e per terra da Tocat, ed Erzerom . I camellotti di Angora, ed una gran quantità di stoffe di Venezia e di Scio, che i mercanti Armeni, o Greci vi portano da Costantinopoli, vi si vendono con gran vantaggio. Le tele di cotone, l'indiane groffolane che vi vengono dalla Natolia, le berrette di Francia, e di Tunifi, la seta di Damasco; il casse di Francia, quello di Moka, zucchero, rame, stagno, sale ammoniaco, acciajo, ferro, fapone di Smirne, rabacco, e frutti fecchi che vi vengono dalla Persia, chincaglierie di ogni specie sono le mercanzie d'importazione.

7. I principali articoli del commercio di uscita sono la seta, che vi è in gran quantità, e che si porta in Turchia, in Erzerom, e nei luoghi vicini; cera,

pelliccerie, e schiavi.

8. I Signori, ed i Padri effendo padroni in Georgia della libertà, e della vita dei loro figli, e dei loro vaffalli', il commercio degli schiavi vi è affai confiderabile, ed'il gran Signore; di cui fo-no per la maggior parte tributari, riceve il loro tributo in questa infelice moneta. In ogni anno n'escono molte migliaja di quest' inselici dell' uno e dell' altro sesso, che si divideno tra i Turchi, ed i Persiani, dove se ne scelgono le più belle Sultane che ne riempiono i loro ferragli. Le donne, fecondo alcuni viaggiatori, hanno il più bel sangue dell'Oriente, anzi di tutto il Mondo, e fon da tutti ricercate, e non si possono vendere altrove, effendo esse riguardata come una mercanzia di controbando, che non è permeffo di fare fuori del paese.

o. Akalziké è la più gran città della Georgia Turca, e vi si sa un commercio assai considerabile: Cotatis è la principal piazza di commercio di questa Georgia. Ella è sul Fasi, e trovasi nel Regno d' Imiretta, che su l'Iberia degli antichi. Batoum è la vera scala di Akalzikè con un porto sul Mar Nero.

16. La Mingrelia anticamente la Colchide, famosa per l'arrivo degli Argonauti alla conquista del Vello d'oro, che fu riputata una spedizione guerriera, e commerciante, faceva una volta un gran commercio, e sa anche oggi il suo commercio degli schiavi. Ella da seta, lino in filo, ed in tela, cuoi, castoro, cera, e miele. I Turchi di Costantinopoli, e i mercanti di Cassa, di Gionia, d'Irissa, e di Trebisonda vi fanno questo negozio.

11. Questo Paese è traversato dal siume Fasi, uno dei gran siumi dell' Asia, che alcuni banno credute il Fisone, uno dei quattro siumi del Paradiso Terrestre, dove, secondo Mosè, nasceva l'oro, e l'oro ottimo. Trovavasi il bdellio che secondo alcuni è una perla, e secondo altri è una gomma odorosa, e vi era antri è una gomma odorosa, e vi era antri

cora la pietra onicha. Questo siume, che nasce nell'Armenia, va a scaricarsi nel Mar Nero, e agevola il commercio di questo Regno. Tutto ciò, che si osferva conforme a quello, che gli antichi ci hanno detto di questo luogo del Mar Nero riguarda i Fagiani, che vi sono così belli, così grossi, e così squisti più di ogni altro luogo. Marziale dice, che gli Argonauti li trasportarono in Grecia, dove non si erano mai veduti, e che ebbero il nome di Fasiani, o Fagiani, perchè erano venuti dalle rive del Fasi.

fituata ful Kur, che è il fiume Giro degli antichi. Ella è la capitale, la metropoli, la principale, anzi la fola piazza di commercio di tutto il paefe. Qui fi può provvedere di tutte le forti di mercanzie di Perfia, che vi vengono da Ghenie, Chahmake, Tauris, Erivan,

ed Erzerom.

12. Il fuo più gran commercio confifte nelle foderature, che si mandano in Persia, e a Erzerom. La seta del paese si compra dagli Armeni, e si porta a SmirSmirne, e ad altre Scale del Mediter-

13: Si manda da Teffiss, e dal resto della Georgia ogni anno ad Erzerom una ratice chiamata Boja che passa nel Diarhekir, dove s'impiega a tingere le tele, che vi si fabbricano per la Polonia. Questa radice va anche all'Indostan, dove i Mogolli sanno la tintura delle loro più belle tele.

14. In questa Georgia vi entrano drappi y che vengono da Francia, e da Olanda: stosse di Venezia, e di Scio, La cocchiniglia, e l'indaco sono due articoli assai importanti; il casse di Francia vi si spaccia con faciltà; il rucchero ancora vi vale, ed il corallo è un articolo, che vi riesce qualche volta, che gli Armeni vi portano da Genova, e da Livorno.

15. I tre articoli che cossituiscono il commercio di uscita dalla Georgia Perfiana sono la cera, i cuoi dei bovi, e quelli di busalo.

16. Gli Armeni fanno la maggior parte del commercio della Georgia, dove fono riguardati, e difprezzati come i Giudii in Europa, quantunque colà vi fieno numerofi come i naturali, e che vi efercitano le piccole cariche. Vi fi veggono però dei Greci, degli Ebrei, dei Turchi, dei Perfiani, degl' Indiani, dei Tartari, dei Moscoviti, e degli Europei, che vi fono chiamati dal commercio.



#### C A P. VII.

# Commercio del Mar Caspio.

Uesto gran Mare d'Asia è situato fra la Moscovia, e la Georgia all'Occidente, ed al Settentrione; la Tartaria all'Oriente, e la Perfia al Mezzogiorno. E' il più gran Lago dell'Universo, ed era conosciuto dagli antichi sotto il nome di Mar d'Ircania.

2. Riceve il tributo di molti fiumi, tra quali il Volga, l'Arasse, ed altri. Le sue acque sono all'estremo salate ad eccezione delle coste, per la gran quantità dei fiumi; che vengono da tutte le parti a scaricarvisi.

3. Questo mare abbonda in pesci, come sarebbero i Storioni, i Solmoni, le Trotte solmonate! Vi sono anche i pesci bianchi, de' quali si sa traffico in Moscovia. Questi ne vengono la primavera a cercarvi le imboscature dei sumi d'acque dolei, ed è incredibile la quantità

tità che se ne pesca ogni anno in questa

stagione .

4. Tutte questi differenti specie di pesci vi sono molto più grandi, e grossi, che altrove, e sopratrutto i pesci bianchi che i Russi chiamano Belluga. Questo pesce è particolare al Mar Caspio, ed al Mar Negro, e per questa ragione alcuni pretendono che questi due mari avessero comunicazione tra loro. Questi, come le Carpe, vi sono di una straordinaria grandezza. Vi sono ancora cani marini, e gran pesci così mostruosi, che non hanno se non la testa, e la coda, e che non sono buoni a mangiare.

5. Il Mar Caspio non ha flusso, e rilusso. I soli venti lo fanno salire, ed abbassare sull'una, e l'altra costa, come anche si vede sulle coste del Mar Baltico. Non ha alcun porto sulle sue Coste Occidentali a riserba di quello di Baltu sulla Provincia di Schirvan, che è buo-

no pei piccoli bastimenti.

6. La miglior rada che fia fu quefia cofta, è quella di Tuerki, dove T.IV. fi ancora con ficurezza trall'Isola di Ze-

zen, e la Terra ferma.

7. Sulla Costa Orientale vi è il Porto di Monkischlak nel Corassan al Nord dell'imboccatura del fiume Amure, che è eccellente, e l'unico gran porto, che si trova su questo mare. Ma essendo nelle mani dei Tarrari con tutta la Costa Orientale di questo Mare, è di poco uso. Del resto è necessario di aver buon porto su questo mare, perchè i venti di Est, e di Ovest lo rendono borrascoso, e pericoloso.

8. Nella sua riva Occidentale del Mare, oltre ai Tartari, si trovano Armeni, Ebrei, ed Arabi. Gli Armeni sono dispersi nel territorio di Muskut, di Rustan, e principalmente in quello di Kaballah. Molti di essi, che erano ricchi mercanti sono andati a stabilirsi in Scamachia, Derbent, e a Raku.

9. Gli Ebrei fono ancora dispersi in diversi territori, tra i Chaitaki, nello Schirvan, o Rustan, e a Cuba. Ve ne sono alcuni che fanno il loro commercio a Schamachis Vivono col prodotto dei loro beitiami, trafficano schiavi Criftiani, Stranieri, e Georgiani, ma questo commercio è al presente proibito a questi, che abitano luoghi sottoposti alla Russa.

to. Gli Arabi non hanno dimora fiffa; abitano fotto le tende che trasportano da un luogo all'altro. Vivono coi loro bestiami, ed alcuni fanno un trassi-

co di cavalli.

. 11. Pietro il Grande avendo spinto le sue conquiste sulle Costa Occidentale di questo mare, ebbe occasione di farlo scorrere intieramente dai suoi sudditi che avea formati per la navigazione . Pensò a fornire una eccellente carta, e nel 1718. vi mandò dei buoni navigatori, che per le loro offervazioni ne produffero quella, dove con gran esattezza si veggono tutti i porti, e le coste della parte Occidentale, Settentrionale, e Meridionale cogli fcandagli, e la variazione della Buffola. La colta Orientale, a riferba di certi golfi, non è così dettagliata perchè non era tanto importante ai F 2

## 84 ISTRUZIONT

disegni dello Czar. L'idea si era di farne uso per lo commercio.

# C A P. VIII.

## Commercio della Gran Tartaria.

1. La Gran Tartaria è così chiamata, per diftinguerla dalla piccola, che avete veduta in Europa, e di cui fa parte. La fua estensione occupa più del terzo dell' Asia, quantunque non se ne conosca ancora tutta la sua lunghezza, e nemmeno forse la sua larghezza verso il Settentrione.

2. Ha per confini al Settentrione l'Oceano Settentrionale, o Gelato; all'Oriente il medefimo Oceano, e la Gina; al Mezzogiorno l'India, la Perfia, il Mar Caspio, e la Georgia; all'Occidente la Moscovia. Era conosciuta dagli antichi col nome di Scizia.

3. Questo vasto Paese non appartiene ad un sol Sovrano : è posseduto dallo Czar

Czar di Moscovia, dall' Imperador della Cina, e da molti piccioli Principi, che

regnano sopra grandi Provincie.

4. La divissone più comoda è quella , che si fa in Settentrionale , ed in Meridionale. La prima appartiene quasi tutta alla Moscovia, e contiene le Provincie di Aftracan, di Circaffia, di Bolgar, di Cafan, di Siberia con molti altri paesi . La Tartaria Meridionale comprende i paesi di Mongul, degli Usbechi, de' Kalmucchi, di Cafcar, del Tibet , di Tanchut , e dei Tartari Cinefi .

5. Come la gran Tartaria non è tralle mani di un folo, il commercio non vi può fiorire per l'opposizione dei sentimenti. I Tartari Maomettani fono fu questo proposito di una straordinaria indocilità, e prevenuti a favore della nobiltà della loro estrazione, riguardano il traffico come cosa indegna, e si fanno gloria di spogliare quanti mercanti cado-no nelle loro mani, o di riscattarli ad un prezzo sì alto, che fa cessare ad essi 1.10

il desiderio di più ritornarvi. La Tartaria per questo motivo è quasi inaccessibile ai mercanti delle Nazioni dell'Ovest. Ma dalla parte della Siberia, e della Cina, e dell'India i mercanti vi abbordano con tutta la libertà, poichè i Calmucchi, e i Monguli trafficano pacisicamente cogli Stati vicini, coi quali non sono in guerra.



## 6. I.

# Tartaria Ruffia , o Ruffia Afiatica .

E produzioni, ed oggetti di commercio di questa Tartaria consistono in una grande abbondanza di sale,
cera, miele, e birra, legni di costruzione, storioni salati, caviale, ferro, rame,
e argento, agate, ed altre pietre fine,
rosse, bianche, e trassparenti, alabastro,
pietra dalla quale si ha l'arte di fabbricare una tela, che non si consuma al
fuoco, e belle foderature.

2. Aftracan è fituata in un Ifola formata dal-fiume Volga prima d'imboccarfi nel Mar Cafpio. La fua fituazione è molto vantaggiofa per lo commercio, ma oggi non è così confiderabile, come lo era nei tempi paffati. Vi fono delle manifatture di feta, e di bambagia; i marocchini roffi, e gialli fabbricati in quefta città fono molto rinomati. Il commercio colla Perfia è molto vantaggiofo.

4 3.0

3. Ogni mattina sul Bazar, o mercato de' Tartari si vende di tutto, ed ivi
i Russi, gli Armeni, e tutte le altre
Nazioni possono ancora vendere le loro
merci. Ma nel dopo pranzo il mercato
è tenuto dai Russi, ai quali solamente è
permesso il vendere, benchè agli Armeni non è proibito ancora sar dei negozi.

4. Le granaglie, ed i legumi vi vengono portati da Cafan ful fiume Volga; e la caravana dei Calmucchi che viene ogni anno in Aftracan vi conduce animali, vi porta delle pelli, e molti altri commeftibili prendendo in cambio dell' argento, dei meloni, del rifo, delle stoffe, ed altri articoli della Russia, e di Aftracan-

5. La Circaffia fituata trall'Aftracar, il Don, il Mar Nero, i Monti Elbours, ed il Mar Cafpio, è un paese incolto, pieno di selve, ed abitato da Tartari Circasti, tributari della Russia. Il principal traffico è di schiavi, miele, cera, pelli di bovi, cervi, e lepri. Non hanno moneta, e tutto il loro commercio si sa per cambio. Ha le miniere d'argento.

verso le montagne del Caucaso. Dalla parte montuosa di questo paese vengono quei cavalli Circassi, tanto stimati in Russia, molto più per la loro velocità,

che per la loro bellezza.

6. Gli schiavi sono uno dei principali articoli del Commercio della Circassia, Le Circasse, in questo genere, sono le più ricercate, le donne di questo paese, secondo altri viaggiatori, sono le più belle, e le più seducenti del mondo. Esse hanno tutti i vezzi della figura, e grazie naturali, che incantano. Gl'issessivaggiatori ci dicono, che le Georgiane sono schiave di seconda classe, le donne vi sono belle, ma non hanno le delicatezze delle Circasse.

7. Taman è la principale, o per meglio dire la sola piazza di passaggio, di tutto il commercio di entrata, ed uscira della Circassia. La abbordano tutte le mercanzie che vi si portano, e s' imbarcano tutte quelle, che se ne ritirano.

8. Vi si portano taffettà leggiere di Scio, indiane, dobbletto, e mosselline per veli di donne, cotone in lana, cafde di Moka, stagno, piombo, acciaro, ferro, riso del Cairo, e di Filippopoli, tabacco di Russia, marocchino di Crimea, ed altro.

9. N'escono lane, miele, cuoi falati, cera, pelliccerie, cavalli, caviale, e pesce secco.

10. Kaplou è nominata nel commercio della Circaffia: ivi i mercanti di Taman, di Caffia, e dell'altre piazze apportano le loro mercanzie per ispargera le presso i Circaffi Nogesi del Cuban. Questi popoli vengono qui a vendere le mercanzie del loro prodotto.

ni. La Città di Azof è fituata sul Don, o Tanai, non tanto lontana dal luogo, dove questo gran fiume si perde mel siume, o Mar della Zabacch anticamente la Palude Meoride, e questa Piazza d'Asia non era conosciuta in Europa, che da Geografi prima dell' anno 1695. Lo Carr Pietro in quest' anno la tosse ai Turchi col disegno di stabilirvi una sotta, non solamente propria ad attirate tut-

tutto il commercio del Mar Nero, ma ancora capace di far tremare il Gran Signore fino nella Capitale del fuo Impero:

12. Viene da questa Piazza una parte del caviale, che si vende in Costantinopoli. I Turchi, e i Greci vi sanno un gran traffico di schiavi che comprano in

quelle parti .

13. Casan, capitale del Governo del suo nome, situata sul siume Cazanka, che va a gettarsi sul Volga, ha una bella, e vasta sabbrica di tele per l'uso delle truppe nazionali. Ha ancora sabbriche di cuoi, e di marocchini estremamente stimati. Il territorio del Governo di Cosan ha il vantaggio di essere sertile in grano.

14. Oremberg, capitale del Governo del fuo nome, fa il fuo commercio per mezzo dei Bucari. Effi vi espongono in vendita non folamente le stosse di feta, e di cotone delle loro proprie sabbriche, ma ogni sorta di mercanzie che vengono dall'Indie, come stosse, diamanti, oro,

ed argento. Prendono in cambio ogniforta di mercanzie, che fono del prodotto della Ruffia, e dell'altre parti dell' Europa, fopra tutto cuoi, e drappi fini.

15. La Siberia fomministra bellissime pelli di armellini, di zibellini, castoro, lince, e di volpi nere. E' ricca in miniere di rame, di ferro, e di talco. Da ancora del riabarbaro, la cui qualità è affai più stimata di quella, che viene dalla Cina. Le Colonie Moscovite che vi sono spedite, e i delinquenti di Stato che vi si relegano raccolgono grano in abbondanza nelle terre, che coltivano, e specialmente nei contorni di Tarman, dove fruttano affaissimo.

Tobal, o Tobolsk situata sulla cima di una montagna, alle salde della quale si uniscono i siumi Irsisch, e Tobal. Questa cistà sa un gran commercio cói Moscoviti, coi Calmucchi, e i Bucaria.

17. I Russi apportano cuoi rossi, e neri adrappi grigi comuni di Russia, di Persia, di Alemagna, di Olanda, d'Ase.

ghil-

ghilterra, di Francia, e di altri paesi dell' Europa. Ne tirano diverse sorte di pelliccerie, castoro, musco di Siberia,

ferro, e molti altri articoli.

. 18. Le caravane dei Calmucchi vi portano bestiame, viveri, e qualche volta oro, ed argento, e ne riportano rame, e ferro . I Bucarini , che anche vi vengono in caravane, vi portano pelli di agnelli, stoffe di cotone di Bucaria, stoffe di seta dell' India, o qualche volta pietre preziose, che i mercanti di Tobal, portano alle fiere di Samarcanda.

19. Tumen, i cui abitanti fono perla maggior parte Moscoviti, fa un gran commercio coi Tartari, particolarmente coi Calmucchi, e i Bucari. Qui si trovano pelli d'orso, e volpi rosse, che formate sono quelle foderature tanto stimate dai Moscoviti, e che sono destinate per la Corte, ed è proibito di trasportare altrove.

20. A Surgut si trovano le più belle pelliccerie della Siberia; armellini, e volpi nere, che sono di una beltà inestimabile. Pepinogorod è il più gran magazzino delle pelliccerie dello Czar da quella parre, e i Danefi che fi azzardano a portarvi le loro mercanzie per Boarandai, vi trovano perfettamente il loro conto.

21. I Tartari, che confinano colla Siberia fono quei del Mongul, di Bratskoy, di Tungufi, di Bogdas e degli Usbecki, che abitano una vafta estensione del paeste del Sud della Siberia, sino alle frontiere della Cina.

22. I Tungusi, popoli della Tartaria Rusta, abitano lungo il sume Argum. Fanto un commercio considerabile coi Targasi o Tartari Cinesi. Questo commercio consiste principalmente in pelliccerio che cambiano col tabacco, e diverse sorte di tele.

23. Tutti questi Fartari, di cui una porzione vive sotto la protezione della Moscovia sono nella buona intelligenza coi Moscoviti, e vi mantengono un buon commercio. Vengono ogni anno sulte rive del Wolga sino a 20 mila uomini

e restano tre settimane, o più dirimpetto alle città abitate dai Moscoviti, coi quali cambiano i loro cavalli, i loro montoni, e gli altri bestiami, di cui ne hanno in abbondanza, per grano, farina, rame, serro, caldaje, coltelli, forbici, drappi, tele, ed altro. Essi si servono dei dromedari per portare le loro famiaglie, e i loro bagagli, e dal pelo diquesto animale ne fanno in piena campagna una stossa assai simile al camellotto, che entra ancora nel loro commercio coi Moscoviti.



# §. II.

## Tartaria Meridionale

di cui si care della Cora cresce il minanze della Cina cresce il minglior riabarbaro del mondo, e di cui si sa un gran commercio. I Negozianti della Corea vi vengono a negoziare per mezzo dell'Amur. Le montagne attorno a questo si une hanno delle miniere di rame, e di argento, e vi è chi dice, che nel medesimo si pescano delle perle, e dei rubini.

2. I Calmucchi fono fituati fotto il più bel cielo del mondo, ma non attendono alla coltura della terra. Essi non fanno che cosa sia commercio, e si contentano di cambiar tutto ciò di cui han-

no bisogno, col loro bestiame.

3. Il Tangut, che comprende il gran Tibet, ha per capitale Barantola, intorno alla quale fi raccoglie il riabatbaro. A Tarzinda vi è una mina d'oro estremamente ricca.

A.II

4. Il Caschar, o piccola Bucaria, è sertile, e popolata, ma è fredda, è affai ricca in miniere d'oro, e di argento, di cui gli abitanti non si approsittano, perchè i Calmucchi, che ne sono i padroni, si contentano di vivere tranquillamente dal prodotto del loro bestiame, senza curare l'oro, e l'argento. Tratanto non lasciano di approsittati dei grani di oro, che raccolgono nella Primavera lasciati dai torrenti che cadono dalle montagne, quando la neve viene a liquesarsi. Di la viene quell'oro in polvere, che i Bucari portano alla Gina, ed anche a Tobolskoy in Siberia.

5. I Bucari non sussission che per lo commercio, e pei mestieri, che esercitano. Essi vanno spesso a negoziare alla Cina, all'India, in Persia, e in Siberia, dove sanno considerabili guadagni.

6. Caschar, che dà il suo nome al paese sa ancora qualche commercio coi paesi vicini, ma è poco cosa in paragone

del passato.

7. Jenkeen è la capitale della piccola Bucaria, affai grande, ed è l'intraposto del commercio dell'India col Nord dell'Afia, del Tangut colla Siberia, e della gran Bucaria colla Cina, il che la rentribuiscono ancora i suoi contorni, che sono affai sertili, e che producono ogni sorta di frutti, e di legumi.

8. Se Pietro il Grande avesse vissito altro tempo, avrebbe stabilito un commercio tra i suoi Stati, e la città di Jenkeen per mezzo dell' Irtis, il che sarebbe stato vantaggioso alla Russia.

9. Chateen, o Chotan è al presente in uno stato il più sforido per cagione del gran commercio, che vi si fa tra i Bucari, i Calmucchi, gl' Indiani, e i Tangutesi. Le sue vicinanze sono estremamente fertili,

10. La gran Bucaria, di cui Bakara è la capirale, comprende la Sogdiana, e la Battriana degli antichi, ed ora i Tartari Usbecki. Questa Provincia è al prefente la più coltivata, e la più popolata di tutta la Gran Tartaria.

11. Gli fchiavi fono un oggetto confiderabile di commercio preffo i Tartari Maomettani. I cavalli fono infatigabili alla corfa, e fono i migliori cavalli del mondo. Le montagne abbondano in mioniere affai ricche, e le valli fono fertili, in ogni forta di frutti, e di legumi.

12. I meloni di questo paese sono i più stimati: si mantengono lungo tempo, e se ne portano ad Astracan, alla Corte di Russia, e sono anche buoni nel pieno inverno, come nella stagione quando sono maturi. Questo frutto è all'estremo rinfrescante, e nel tempo ittesto così sano, che se ne possono mangiare quanti se ne vogliono, senza timore di effere incomodati.

13. Le campagne sono coperte di este be dell'altezza di un uomo i fiumi sono pieni di pesci eccellenti, ed il legno sì raro per tutto il resto della Gran Tartaria, si trova in abbondanza in molti luoghi della Gran Bucaria, quantunque sia di poco uso ai Tartari del paese.

G 2

14. Le città più rimarchevoli sono: Carschi, grande, ben popolata, e meglio sabbricata. Il suo circondario è all'estremo fertile in frutti, in legumi, e i suoi abitanti sanno molto commercio nel Nord dell'Indie.

15. Jalasagan è uno dei principali pasfaggi per entrare nella Gran Bucaria. Badagschan è ricca a causa delle miniere d'oro, e d'argento, e di rubini che si trovano nelle vicinanze delle montagne. Anderab è la porta per cui si entra nella Gran Bucaria wenendo dagli Stati del Mogol. Bochera è situata vantaggiosamente per lo commercio della Tartaria, della Persia, e dell'India.

16. Samarcanda non è brillante come lo era una volta, ma è tuttavia affai granle, e affai popolata. Si pretende, che qui fi faccia la carta di feta la più bella, che vi fia nel Mondo, e che perciò è tanto ricercata negli Stati dell'Oriente. Ella ha un Accademia di Scienze la più famosa dei Maomettani. Le sue vicinanze producono pere, pomi, meloni

d'un gusto così squisito, ed in così gran quantità, che ne provveggono tutto l'Impero del Gran Mogol, ed una parte della Persia.

17. Balck raccoglie molta feta, di cui se ne sanno stoffe dagli abitanti del paese. Gli Usbeki vi sono i più civilizzati di tutti i Tartari Maomettani della Gran Bucaria, al che contribuisce non poco il gran commercio che essi fanno coi Persiani, e i sudditi del Gran Mogol . E' permesso a tutti i mercanti stranieri, e ai viaggiatori di trafficare a Balek, il che produce un gran commercio. Ella è al presente l'intraposto di tutto il negozio che si sa tralla Gran Bucaria, e l'India. Talchan al di fopra di Balck all' estremità della Gran Bucaria, è una piccola città affai popolata, ed affai commerciante.

§. III.

# Tartaria Cinefe .

Uesta parte della Tartaria appartiene alla Cina, da cui è separtate per mezzo della gran muraglia. Il paese è molto popolato, e ricco pel traffico che vi si fa di pelli, di riabarbaro, della preziosa radice di Ginseng, che si tira dal Governo di Chiniango. L'altre produzioni sono le belle pere le che si pescano nel siume Amur, e verso il Nord; le piante medicinali del territorio di Kirin-Oula; belli legni di costruzione, e miniere di stagno del paese dei Mongali Neri, e finalmente la polvere d'oro che si trova nel piccolo siume del cantone di Kokonar.

## C A P. IX.

#### Commercio dell' Indie Orientali .

1. I 'India è una regione delle più grandi, e la più ricca di turta l'Asia. Ella prende il suo nome dal siume Indo che la bagna verso l'Occidente. Ha al Settentrione la Gran Tartaria; all'Oriente la Cina; al Mezzogiorno l'Oceano Orientale; e all'Occidente la Persa.

2. Nel linguaggio del Commercio l'Indie sono distinte in grandi, ed in piccole. E' vero che questa distinzione non conviene alla loro giusta denominazione, ma l'uso avendo ciò non ostante prevaluto, si dee prevenire, che in questa materia le grand' Indie sono le Orientali, e le piccole Indie sono le Occidentali, o per meglio dire l'America, e sopratutte la Meridionale.

3. L'India è divisa in tre parti, l'Indostan, ovvero Impero del Gran Mogol; la Penisola Occidentale di qua dal Gange, e la Penisola Orientale di là dal

Gange .

4. In ogni tempo si è considerato che non vi sia commercio al mondo più ricco di quello dell' Indie Orientali. E quando anche non se ne ritraessero che la polvere, la noce moscada, la cannella, il garosano, e le piante, e droghe odorisere, o medicinali, o che s'impiegano alla tintura, e che non si trovano altrove, questo solo basta per tentare qualunque strada per andare a cercare all' Indie tutte queste ricche spezierie, e queste droghe così preziose.

5. I Portoghesi surono i primi che a-

5. I Portoghesi furono i primi che aprirono questa strada per la via del Capo di Buona Speranza, ed il loro Impero in Oriente si accrebbe talamente per lo spazio di cento anni, che è difficile a nominare tutti i popoli che resero soggetti, e tutti i porti che vi fabbricarono, arrivando quasi sino al Polo Artico.

6. Gli Olandesi che hanno rovinato il commercio dei Portoghesi nell'Indie, sono succeduti alla loro potenza, e all'altura,:

colla quale i primi trattavano le Nazioni dell'Europa, e i popoli dell'Asia.

7. Gl' Inglesi comparvero nell' Indie dopo il 1600., e i Francesi un poco più tardi, cioè nel 1664. I Danesi vi hanno degli stabilimenti; gli Spagnuoli vi hanno qualche cosa, e oltre al commercio degli Europei, i Mauri, i Gentili, e gli Armeni vi mantengono dei vascelli che cscono da Suratte, e da Bengala, e vanno in Persia, a Moka, e negli altri potti dell' Arabia, e del Mar Rosso, qualche volta sino a Manilla, senza contare un numero maggiore di bassimenti più leggieri, coi quali sanno il commercio d'India in India.

8. Le mercanzie che ci vengono dall' Indie Orientali si possono ridurre a quattro classi. 1. le spezierie, e le droghe: 2. la seta, e le stosse di seta 2. 3. i cotoni, e le tele di cotone: 4. i metalli, e i diamanti, e in una parola i sossili. Il Commercio dell' Indie si divide in tre parti: il commercio d' India in India, o sia da una parte all'

altra di questa vasta Regione : quello dell' Indie in Europa, e quello dell' Indie in America.

9. Gli Olandesi son quelli che trionfano nell' Indie in materia di Commercio sopra tutte le Nazioni di Europa. Essi vi hanno satto tutti i loro ssorzi, ed hanno usata la più fina politica per assicurarsi di un Commercio, dal quale riconoscono, e la loro ricchezza, e la solidità del loro Stato. Batavia n' è il centro, ed il Capo di Buona Speranza il sitto di rinfresco pe i vascelli che ritornano dall' Indie, e dalla Cina. Le spezierie sono cola i loro sondi, il loro erario, e sotto questo nome s'intendono la cannella, il garosano, la noce moscata, ed il macis, alle quali per più comodo si aggiunge il pepe, e lo zenzaro.

### §. I.

## L'Indostan , o l'Impero del Gran Mogol .

L'est' Impero comprende la parte Settentrionale, e la più considerabile dell' India. Il paese è molto popolato, e sertilissimo il terreno. La fua fecondità maggiore consiste in riso, in miglio, in oppio, in limoni, in mele granate, in sichi, in aranci, in seta, in cotone, in salnitro. V'è pure quantità di bestiami, ed elesanti, rinoceronti, cameli, dromedari, busali, alci, leoni, tigri, leopardi, pantere, e scimie. Vi si trovano sinalmente miniere d'oro, d'argento, di diamanti, e di pietre preziose, che sanno la ricchezza di questo Stato.

che fanno la ricchezza di quello Stato.

2. I fiumi più confiderabili dell'Indoftan sono il Gange, e l'Indo, che vi prendono le loro sorgenti nel Monte Tauro. Il Gange una volta celebre per le sua acqua la più leggiera, e la più sana, che

vi sia nell' Asia,

3. L'Indosan potrebbe sussisser da se, e sare a meno di commerciare cogli stranieri, ma la maggior parte dei suoi abianti, e particolarmente quelli che si chiamano Baniani sono così dediti. al traffico, e l'intendono così bene, che non reca maraviglia se se ne saccia un considerabile su tutte le coste di questo Impero e sino ad Agra, che n'è la Capitale.

4. Il commercio degli Europei al Mogol confiste principalmente in oro, ed in argento monetati. Gli Olandesi vi mandano oltre a quello, che loro viene da Europa, vi destinano tutto quello, che tirano dal Giappone. Gli Europei per tutto quello, che vi portano, ne ricevono altre mercanzie.

5. Le mercanzie che mancano all' Indoftan sono spezierie, cuoi, elefanti, ed alcune altre che gli Olandesi danno ad essi, e che tirano dal Giappone, dalla Cina, dalle Molucche, e dal Ceilan; stagno, drappi che vi portano gl' Inglesi, scarlatto che sanno una parte del commercia

cio dei Francesi, e cavalli, che vi si menano da Persia, e dagli Usbecchi.

6. Il Governo di Guzurat, una volta Regno, è tra tutti quelli, che compongono l' Indoftan che fa il più gran commercio. In esla sono situate Cambaja, e Suratte le due città, e particolarmente quest' ultima, le più celebri dell'Indie per lo commercio che vi fanno le Nazioni d' Europa, e che i mercanti del Paese mantengono a Giava, e a Sumatra verso il Levante; Aden, e Moka, e la Mecca sul Mar Rosso, ed a Bender-Abassi nel Golso Persico.

7. I Portoghesi hanno per lungo tempo stato soli tutto il Commercio del Regno di Guzuratte di cui si erano resi padroni per mezzo delle fortezze, che aveano innalzate a Daman, Diu, e Goa che ancora possegono. Ma ciò non ostante non possono impedire questo negozio a tutte le Nazioni di Europa, e dell'Oriente, che mandano ogni anno i loro vascelli a Suratte, dove tutto il commercio si è riunito quantunque sia anche considera-

bile quello, che si sa Cambaia, a Brochia, a Bradera, e a Sirches, dove gl' Inglesi, ed Olandesi hanno dei Banchi.

8. Quando i Portoghesi erano padroni del commercio di Guzuratte vi portavano soli lo stagno, il vermiglione, ogni sorta di drappi, cuojo; legno di sandalo, pepe, garosano, porcellana, e stosse della Gina, e vasi d'oro, e d'argento. Dopo la loro decadenza tutte le Nazioni forniscono al Mogol queste mercanzie, e quantità d'altre, e si veggono nei loro porti, e nelle loro principali città Frances, Ingles, Otandesi, e Portoghesi, Turchi, Persiani, Arrabi, e Mercanti di tutte le città dell Indie alla riserba dei Ginesi, e dei Giapponessi.

9. Suratte, città di mediocre grandezza, affai bella, ben popolata, e la più mercantile non folo del Mogol, ma di tutta l'Afia, giace ful fiume Tapi, che quattro leghe al di forto si perde nel Golfo di Cambaja, Questo fiume appena può portare barche, di 70. in 80. barili, e bisogna scaricar le mercanzie a Sovali, che è vicina alla sua imboccatura.

ro. Sovali è propriamente il Porto di Suratte; qui i mercanti scaricano le loro mercanzie, e le mandano a Suratte o per barche salendo sul siume, o per terra sopra carri, e carrette strassinate da bovi.

11. Suratte è il magazzino generale delle mercanzie dell'Europa, e dell'Oriente. Le fue dogane portano al Mogol molti milioni. Gl' Inglefi, gli Olandefi, e i Francesi vi hanno i loro Banchi.

12. Le mercanzie che si comprano a Suratte, e son proprie per trasportarsi in Europa, sono cotoni filati, e in lana, tele di cotone unite bianche, e tinte, molte stosse di seta, tappeti di lana, e di seta, seta cruda, indaco, aloè, casse, incenso, salnitro, perle, diamanti, ed alcune altre pietre meno preziose.

13. Le mercanzie proprie per lo commercio di Mocha, e sulle Coste del Mar Rosso, e dell' Arabia Felice sono grosse tele bianche, blò, e negre. Quelle per

Ben-

Bender-Abassi tele bianche, grosse, e sine; la stessa per Sumatra, e per le Filippine, e l'oppio per le Coste del Malabar.

14. Cambaja, che si chiama il Cairo dell'India, non cede in commercio a quello di Suratte. Gl'Ingless, ed Olandessi vi hanno delle Logge, ed un Banco che si può riguardar come il secondo di quelli, che hanno nell'Indie.

15. I Naturali del paese, e particolarmente i Baniani che qu si tutti si applicano al commercio, vi sono i più sottili, e destri di ogni altro luogo dell' Oriente.

16. Non vi è Nazione dell'India, che non manda mercanti, e navi a Cambaja: ficcome ancora vi fi veggono quelli di Mozambica, di Melinda, dell' Arabia, e del Seno Perfico. L'Europa anche vi manda le fue navi cariche per l'ordinario piuttosto di reali, di ducati, e di zecchini, che di mercanzie. L'oro, e l'argento è la miglior mercanzia che si possa caricare per questa Costa, ad eccezione delle spezierie, di cui gli abitanti

di Cambaja, e Guzuratte non possono farne a meno.

17. Le principali mercanzie che si tirano da Cambaja, sono tele di cotone assai sine, che non sono meno stimate di quelle delle Costé di Coromandel, e di Bengala, benche queste godano maggior riputazione nell' India, ed in Europa; molte sorte di stosse, di seta tappeti, drappi d'oro, coperture di letti, indaco, falnitro, oppio; molte altre eccellenti droghe, zucchero, oglio, birra, e molte specie di pietre preziose. Vi si sano ancora eccellenti opere di agate, che non cedono a quelle che si fabbricano in Europa nè per la bellezza delle pietre, nè per la persezione dell'opera.

18. Gli Europei non riportano in Europa la maggior parte di queste mercanzie, ma se ne servono per portarle in diversi luoghi dell' India, e cambiarlo con altre mercanzie che ad essi convengono. Lo stesso si dee dire di tutto a commercio che gli Olandesi, e l'altre Nazioni di Europa sanno nell'Indie Orientali:

T.IV. H - 10

19. Amadabath è una delle città più grandi dell'Impero del Mogol, ed ha un commercio egualmente florido, interno, ed esterno. Manda ogni anno gran caravane ad Agra, e sa trassportare a Suratte, ed a Brochia le stosse delle sue manifatture, e quantità di altre mercanzie, o che il paese produce, o che sono il ritorno delle sue caravane.

20. Le sue manifatture trall'altre consistono in broccati, drappi d'oro, e di argento, damaschi, tassettà, velluti di ogni colore, tappeti a fondo d'oro, d' argento, di seta, e di lana, e finalmente ogni sorta di tele di cotone bianche, e pinte, che per la loro finezza, bellezza dei disegni, e vivacità de' colori non

cedono ad alcune dell' India.

21. Le produzioni del paese sono l'indaco, che si coltiva, e si prepara in abbondanza, cassonada, ogni sorta di confertura, salnitro, sale ammoniaco, ambra grigia, musco, e diamanti.

22. Gl' Ingless, ed Olandess fanno tingere in questa città le loro tele, e raffinare il loro salnitro; e da questa città vengono tutte le tele blò che vanno in Persia, in Arabia, nel regno degli Abss. sin, al Mar Rosso, alle Coste di Melinda, a Mozambica, a Madagaskar, a Giava, a Sumatra, a Macassar, e all' Isole Molucche.

23. Brochia, gran città, fabbrica tele di cotone, insieme coi suoi ottanta villaggi che ne dipendono. Esse sono delle più belle, e delle più sine, che si facciano in tutto il resto dell'India. Gl'Inglesi, ed Olandesi vi hanno i loro Banchi i più antichi, e i primi che queste due Nazioni avessero stabilito su queste due Coste. La maggior parte degli abitanti sono Baniani, e per conseguenza quasi tutti mercanti.

24. Agra è la capitale del Mogol, Il numero dei suoi Bazarri, e delle sue caravanzere basta per fare comprendere la vasta estensione del suo gran commercio che vi si sa tanto dagli stranieri, che dagli abitanti.

25. Questo commercio vi è mantenuto da molte caravane che partono da Amadabath, da Suratte, e da altre parti composte da 400., o 500. cameli, di cui si servono i Francesi, gl' Inglesi, gli Olandesi, i Mauri, i Turchi, gli Arabi, i Persiani, e l'altre Nazioni che trassicano a Suratte per passarvi le loro mercanzie in questa capitale, e riportarne molte altre.

26. L'Indaco di Agra è il migliore di tutto il mondo. Vi fi tirano delle stoffe, e delle tele. La vengono tutte le mercanzie del Boutan, e della Tartaria, e vi vengono per altre caravane tutte le mercanzie delle parti interiori dell'Indosfian.

27. Daman, Bacaim, Diu, e Chaoul fono ancora quattro piazze marittime del Regno di Guzuratte, ma che appartengono ai Portoghefi. Daman ful Golfo di Cambaja fa un commercio confiderabile, per cui è apprezzata dai Portoghefi più di tutte l'altre, che fono ad effi rimafte nell'Oriente.

28. Bacaim non le cede, ma l'uno, e l'altro commercio, ficcome quello di Diu, è assai decaduto dacchè gl' Inglesi, gli Ólandesi, e l'altre Nazioni di Europa hanno accreditato Suratte, e i Portoghesi hanno perduto, per così dire, l'Impero dell' Indie, di cui sono stati in pos-

sesso per un secolo, e più.

29. Chaoul ha un commercio considerabile, ma molto meno di quello, ch' era una volta. Ella è celebre per le sue sete, e per le manifatture di seterie, che vi si fabbricano, che quasi sola manda a Goa, e ad una gran parte dell' Indie. Molte navi Cinesi vi portano le loro mercanzie, e ne tirano delle spezierie. Vi fi trovano cavalli, bufoli, e vacche, e produzioni della terra.

### §. II.

# Penisola Occidentale dell'India di quà dal Gange.

1. Uesta Penisola tanto ricca per lo commercio degli Europei, si divide in cinque parti, che sono i Regni di Visapur, di Golconda, e di Bisnagar, colle coste di Coromandel, e di Malabar.

2. Il Regno di Visapur sa parte di quello di Decan preso in generale. Egli è sertile, ed ha molta seta, e cotone, siccome ancora alcune miniere di diamanti. Le sete, ed il cotone si mandano a Suratte per mare, e per terra negli Stati del Mogol, in quei di Golconda, è sino alla Cotta di Coromandel. Nel Regno di Decan si cominciò a trovare il pepe.

3. Vifapur città grande, e popolara ha cinque gran borghi, dove dimorano i principali mercanti.

4. I Portoghesi posseggono una parte di questo Regno lungo le coste. Goa e la

è la capitale dei Paesi, che i Portoghesi possegnon nell' Indie. Qui soggiorna un Vicerè, che avea una volta l'autorità sopra i cinque gran Governi, da Mozambica sino alla Cina: oggi non si estende di là da Goa, dove quasi è ridotto tutto il commercio che i Portoghesi sanno all'Indie.

5. I Mercanti di Goa fanno ancora qualche caricamento per la Persia, il Pegù, Manilla, e Macao, ma la maggior parte del carico dei loro vascelli appartiene interamente ai mercanti Indiani.

6. Golconda, è il più confiderabile di tutti i Regni, che sono in questa parte dell'Indie, sia per la sua estensione, sia per lo commercio che gli stranieri vi fanno, e che i suoi mercanti vanno a portare in tutte le parti dell'Assa.

7. Questo è il paese più ricco del Mondo in pietre preziose. Il suo terreno è sertile in riso, di cui ne sa la raccolta sino a tre volte l'anno, ed è uno degli oggetti più principali del suo commercio. Le tele di cotone, e le sue bellissime

fele pinte escono ogni anno per tutta l' Asia, e ne vengono anche molte in Europa. L'indaco, il cristallo, i topazi, le agate, gli ametisti, il bezoar, l'acciaro, il ferro, e quantità di rinfreschi pei vascelli che vi vengono a trafficare, fanno anche una parte del suo commercio.

8. Masulipatan è il principal porto del Regno di Golconda. La sua Rada è la più ficura di tutta l' India, il che vi ri-chiama ogni forta di Nazione, ed è co-moda a tutti quelli del paese' per man-dar i loro vascelli in quasi tutti i luoghi dell' Afia.

9. Questa città manda le stesse mercanzie di tutto il resto del Regno di Golconda; ma essa è principalmente conosciuta in Europa per la bellezza delle

sue tele pinte .

10. La Costa di Coromandel, chiamata così dal riso che produce in abbondanza: vi nasce il miglio in gran quantità, e presso il Capo di Comorin si pescano de più belle perle del mondo.

11. Il commercio che vi fanno le Nazioni di Europa è affai confiderabile ; e tutti vi banno dei grandi stabilimenti, allettati dalla bontà dei paesi, e della rada di questa Costa i migliori di tutta l'India.

12. I principali Banchi degli Europei fu questa Costa sono Pontichery, che appartiene ai Francesi, e che è la residenza del loro Direttore generale dell'

Indie.

13. Nagapatnam, Nisipatan, Tegulenapatnam, Sadraspatnam, Datkeron, Masfulipatnam, Bimilipatnam, Naguervantza, Coniemera, e Paliacata appartengono agli Olandesi, che sin dal 1602. cominciarono a trafficare su questa Costa.

14. Madraspatnam, o Madras appartiene agl'Inglesi, come Tranquebar ai

Danesi .

15. Pontichery fabbrica quantità di tele di cotone bianche, muffelline affai fine, e manda in Europa, nell'Indie, nella Perfia, nel Mar Roffo le mercanzie del Coromandel, di Bengala, di Suratte, e delle Coste del Malabar. Si tirano dal Coromandel per Pontichery molte stosse di seta, sazzoletti di cotone, e di seta, diamanti, ed altre pietre preziofe dalle miniere di Golconda.

16. Il commercio del Coromandel è uno dei più importanti che gli Olandesi facciano all' Indie, come si può vedere dal gran numero dei Banchi che hanno su quella Costa, e sino nella capitale di Golconda. Le mercanzie che vi si portano sono principalmente spezierie, sulle quali sanno gran prositto, argento, e rame del Giappone; oro, e stagno di Malaca; mercurio, piombo, vermiglione, canfora, denti di elesante, drappi, e stosse di Europa, colle quali cambiano tele, e l'altre cose di Pontichery.

17. Madras è conservata dagl' Inglesi con quella stessa gelosia, come gli Olandesi la loro Batavia. Ella è la residenza dei due Presidenti, che la Compagnia Inglese ha nell'Indie, e si riguarda come il centro del suo commercio, sia coll' Europa, sia d'India in India.

18

18. I vascelli Ingless di Madras frequentano il Regno di Siam, quello di Pegù, le Manille, e la China per lo commercio d'India in India.

19. Gl' Ingless di Madras mandano alle Manille le mercanzie Indiane, quelle di Europa, e trall'altre camellotti, drappi, cappelli, calzette di lana, cristallo, e perpetuane. E se ne riportano piastre, solto, e tabacco in soglio.

20. La Costa del Malabar è la più fertile di tutta l'Asia; il riso mero, e bianco, che formano parte del commercio del Paese, e forse il più considerabile, vi si raccoglie due volte l'anno.

21 Ha frutti eccellenti, che servono di rinfresco ai vascelli: vi si carica la cannella, il betel, erba tanto samosa nell' Oriente, e pepe che vi cresce in abbondanza, ed è il migliore degli altri paesi dell' India.

mi, rabarbaro, zucchero, cotone, in cacao, e noci d' India. Gli Olandesi vi fanno il miglior commercio ed occupano le cirra di Cananor, Cochin, e Coulan . Cochin, donde scacciarono i Portoghesi,

fa un gran commercio di pepe.

23. Manganor, Bacanor fanno un commercio considerabile di pepe, e di riso bianco, e nero. Cananor anche è distinta per lo commercio, ma il suo riso che produce in quantità, è il migliore del Malabar .

24. Bilipatan fa il più gran commer-cio di pepe, ed è abitata da ricchi mer-canti Maomettani. Gl'Inglesi vi hanno un Banco, e i Francesi ve lo aveano ancora, ma poi lo trasferirono a Tilceri che fa l'istesso commercio delle città vicine :

25. Calicut, che si chiama altrimenti l'Impero del Samorino, è il più vasto di tutti gl'Imperi del Malabar, e dove abbordarono i Portoghesi nel loro primo viaggio dell'Indie . Qui si faceva altra volta il più gran commercio dell' Indie, fia per l'arrivo dei mercanti stranieri, Indiani, Mauri, Turchi, Etiopi, ed Arabi, sia per la navigazione, e nego: zio che i suoi vascelli mantenevano colle città più celebri dell'Asia. Ma Goa ful principio, e poi Suratte glie lo tolfero.

26. Gli Olandesi vi si sono stabiliti, sin dal 1604., gl' Inglesi vennero dopo, e poscia i Francesi. Il suo Bazar è uno dei più belli del Malabar, sempre ripieno delle più ricche mercanzie. Le principali sono pepe, tele assai belle, salnitro naturale, legno di sandalo, ed eccellente riso. La fabbia della riva del mare che bagna le coste di Calicut, particolarmente all' imboccatura dei siumi si trova mescolata di grani d'oro assai sini, che sanno vivere assai comodamente molti.

27. Tanor, Granganor, Cochin, Porca, Caliculang, e Coulang fono luoghi del Malabar, che si nominano ancor per lo commercio. Gl'Ingless, e gli Olandessi hanno i loro Banchi nelle capitali, e nelle migliori piazze di questi piccoli Regni. Essi si vogliono assicurate il commercio del pepe, che vi è considerabile.

28. Bengala è un Regno che da taluni fi colloca nell'Indostan , e da altri al suo Oriente. Il commercio che vi si sa tanto dagli stranieri, quanto dagli abitanti è affai considerabile. Vi si veggono Persiani, Abissini, Arabi, Guzurati , Malabarici , Turchi , Mauri , Giudei, Georgiani, Armeni, e finalmente i mercanti di tutti i luoghi dell'Asia.

. 29. Tutte le Nazioni Criftiane che fono stabilite all' Indie, vi mandano ancora i loro vascelli. Essi fanno delle mercanzie di Bengala i loro ritorni in Europa, oltre a quelle che ne tirano, o che loro servono per l'istesso traffico dell' Indie .

20. Le città del più gran commercio, e dove i Francesi, Inglesi, ed Olandesi hanno i loro più potenti stabilimenti sono Casembazar, Ougli, Pipeli, e Bellezoor ...

31. Ougli è la città dove si radunano tutte le Nazioni, che fanno il commercio di Bengala, e dove fono i più ricchi mercanti del paese, Mauri, e Idolatri. Le botteghe, e i magazzini sono sempre ripieni delle più ricche mercanzie dell'Indie. La Loggia, che vi hanno gli Olandesi è così vasta, e così magnifica che sembra piuttosto una Fortezza, e dopo Batavia, questo è il luogo dell' Indie, dove più comparisce la magnificenza, ed il poter della Compagnia Olandese.

32. Casembazar è il luogo dell'Asia, dove gli Olandesi tirano la più gran quantità delle sete, che fanno scendere pel Gange a Ougli, e che mandano parte al Giappone, e parte in Europa.

33. Le mercanzie che sono proprie per Bengala sono dell'argento del Giappone, rame, e stagno di Malaca, vermiglione, alkems, mercurio, piombo, ravole, gabinetti, ed altri mobili verniciati, porcellana del Giappone, e della Cina, scarlatto, specchi, drappi, ed ogni sorta di mercanzie di Europa, pepe, spezierie, areca, denti di elesante, elesanti del Ceilan, uccelli, e propriamente quelli, che si chiamano uccelli di Paradiso,

....

pappagalli di Ternata, che si comprano

a caro prezzo dai Mauri.

34. Le mercanzie, che fono o del prodotto del paese, o che vi vengono apportate dai Regni vicini, e di cui gli Europei fanno i loro caricamenti per lo loro ritorno, consistono in sete crude, e cotte, cotoni filati, o in lana, diversi legni, casse, conchiglie delle Maldive, cera bianca, e gialla, indaco di Bengala, di Coromandal e di Arre la, di Laor, di Coromandel, e d'Agra, lacca, mirra, ed altri profumi, sale, riso, e zucchero. Se ne tira ancora il borace, l'anfione, o oppio, grani, gomme e ra-dici medicinali, tapezzerie e stosse, che si mandano alla Cina, al Giappone, a Cambaja, al Tunquin, in molti altri luoghi dell' Indie, e di cui molte passano in Europa. Ne vengono pure frutti, birra, miele, confetture di diverse sorti, e finalmente diamanti, molte pietre preziofe, e schiavi o del paese, dove i poveri vendono i figli per vivere, o di Aracan, Regno vicino, i cui abitanti sono più esercitati alla pirateria, che al com-

commercio, e la cui principal mercanzia confiste nei loro infelici vicini dell' uno, e dell'altro fesso, che riducono in ischiavitù.

## 6. III.

Commercio della Penisola Orientale dell' India di là dal Gange.

Racan, e Pegù, che feguono il A Regno di Bengala, non fanno un gran commercio cogli Europei . Gl' Inglesi, ed Olandesi conservano qualche corrispondenza con Aracan per ragion dei rinfreschi che i loro vascelli sono qualche volta obbligati a prendere fenza avervi Banchi .

2. Gli Olandesi mandano ogni anno dei vascelli dai loro Banchi della Costa di Coromandel, e di Bengala carichi di tele di quest' ultimo luogo; da Masulipatan, e da Maliapur, più conosciuta sotto

il nome di S. Tommafo.

3. Vi si porta l'oppio, il pepe, la cannella, la moscata, il legno di Santal, e del Paradiso. Se ne tira l'oro, l'argento, le pierre preziose, e le perle Vi si trova quantità di riso, che dagli Olandesi si porta in Malaca. Se ne tirano ancora denti di elesante, stagno, miele, cera, cardamomo, ed altro.

4. Il Regno di Siam è uno dei più potenti dell' Indie. Siam che n'è la capitale è fabbricata ful fiume Menan, e non vi è luogo dell'Afia, dove non fi veggono i fuoi mercanti in questa citrà. Ne vengono dal Giappone, dalla Cina, dalle Filippine, dal Tunchin, dalla Cochinchina, da Chiampa, da Camboja, dall' Isole della Sonda, da Bengala, dalla Costa di Coromandel, da Suratte, dalla Persia, e dall' Arabia.

5. Le Nazioni di Europa che vi hanno dei Banchi fono gl' Inglefi, gli Olatidei, e i Portoghefi. I Franceli vi fanno un commercio poco confiderabile, ed incapace di rinnovare la gelofia dell'altre Nazioni. Gli Olandefi vi fono più accreditati, e vi fanno il più gran com-

6. Il traffico è una delle principali professioni dei Siamiti; ma il Re di Siam è il più gran negoziante dei suoi Stati, sia nel commercio interno, sia nell' esterno.

7. Egli commercia al di fuori principalmente alla Gina, al Giappone, a Camboja, al Tunchin, ed alla Gochinchina, in tutte le Coste dell'India, sopratutto a Suratte, ed anche in Persa.

8. Egli commercia nell'interno del Regno per mezzo de' fuoi Fattori, ed il fuo commercio confiste nelle preziose mercanzie, che gli portano le sue navi, e nelle differenti produzioni de' suoi Stati.

9. Il Regno di Siam ha quantità di miniere di itagno, di piombo, d'argento, ed anche d'oro. Le miniere di itagno di Lagor fono le più confiderabili, e questo metallo fa una delle migliori parti del commercio degli Olandesi a Siam.

10. L'altre mercanzie che si tirano da Siam sono legni per costruzione di bastimenti di mare, di cui i vascelli Olandesi caricano una gran quantità per Baravia; pelli di cervi, di bovi, di busali, di tigri, lacca, piombo, legno di Sapan, di Calembac, miele, cera, zucchero, pepe, riso, fale, thè che viene dalla Gina, e dal Giappone, cotone, avorio, ed altro.

11. Le mercanzie straniere, che sono buone per lo commercio di Siam sono stosse di seta, spezierie, ogni sorta di mercanzia della Cina, e del Giappone, come opere verniciate, porcellana, diverse mercanzie dell' Europa. Ma le mercanzie di cui lo spaccio è il più pronto, ed il più sicuro sono le tele di Suratre, del Coromandel, e di Bengala.

12. Malaca, città principale della Penifola dell' istesso nome, detta anticamente Chersoneso d'oro, e che ora dipende dal Regno di Siam, sintantochè su nelle mani dei Portoghesi su uno dei depositi delle mercanzie dell' India, e come il magazzino di tutto l'Oriente, dove si radunavano rutte le Nazioni che frequent

tavano il mare. Il suo porto de uno dei più belli, e più sicuri dell'India, vantaggio che mon hanno quelli di Suratte, e di Goa, e gli altri del Guzurat, e del Malabar.

13. Ella fostiene ancora il suo credito, ed il suo commercio vi è affai considerabile in tele di Suratte, di Coromandel, e di Bengala, che si spacciano a Malaca istessa, e ad altri luoghi.

14. Il commercio di Malaca è mantenuto con gelosia dagli Olandesi per la sua situazione maravigliosa, che riguarda quello della Cina, e del Giappone. Ella domina lo stretto, dove è situata, per cui nessuna Nave può passare in Orien-

te, senza il loro permesso.

15. A Malaca debbono abbordare tusti i vascelli della Compagnia che vengono dalla Cina, e dal Giappone. Là si fa la distribuzione, ed il partaggio delle ricche mercanzie che ne riportano per inviarle una parte a Batavia, e farvi i ritorni delle loro flotte in Europa, e l'altra parte in tutti i Banchi che hanno

nell'Indie, in Bengala, a Suratte, in

Persia, e nel Mar Rosso.

16. Il Regno di Camboja tributario di quello di Siam ha per capitale Camboja fituata ful Menan, che come il Nilo, inonda ogni anno regolarmente il paese.

17. I Portoghesi ne hanno per lungo tempo fatto tutto il commercio, rifiutandone l'entrata all'altre Nazioni, ma finalmente fu aperto a tutti. Vi si veggono Olandesi, Inglesi, Portoghesi, Cinesi, Giapponesi, Siamesi, Cochinchinefi, ed altri.

18. Gli Olandesi vi mandano da Malaca tele. Le mercanzie che se ne tirano fono delle pietre preziofe, gomma, lacca, cera, tacili di rame, belzoino, rifo, e quantità di pelli di cervo, bufalo, bovi, e di altri animali, che al pari di Siam sono una delle migliori mercanzie, il cui spaccio è più facile a cagione del commercio che i Cinesi, e gli Olandesi ne fanno al Giappone.

1719. Il Regno della Cochinchina è fertile in rifo, ed in ogni forta di frutti. Vi si trova della seta, e del pepe, della cannella, delle miniere d'oro, e d'argento, dei rinoceronti, e degli elesanti

di una straordinaria grandezza.

20. Vi sì fa un gran commercio, e principalmente colla Gina, e col Giappone. Gli Europei, e particolarmente gli Olandefi vi vanno a caricare diverse mercanzie. I Francesi non vi hanno che missionari piuttosto, che mercanti, come anche a Siami.

21. Le mercanzie che se ne tirano, e sono prodotti del Regno, sono dell'oro che viene dalle miniere, o che si ammassa in polvere su qualche siume, legno di Calembac; pepe che si trassporta alla Gina, sete, che si raccolgono in così gran quantità, che le corde delle galere, e reti da pescatori ne sono tessite i tassettà, zucchero, cera, arecco, betel, riso, e sinalmente quei nidi di uccelli, che sono le delizie di tutti gl' Indiani, e di cui si servono per un alimento salutare.

22. L'argento vi è portato dal Giappone; la porcellana dal Giappone, e dalla Cina, ficcome ancora le opere inverniciate, e lacca; l'ebano, e l'avorio fi tirano da Chiampa, le perle vengono da Anian, ed è proibito di venderle agli stranieri, ficcome i diamanti. Il comercio è libero rispetto al resto, e gli Olandesi che vi mandano i loro vascelli fanno un gran negozio di tutte queste mercanzie che distribuiscono in tutto il resto dell'Asia.

23. Tele dell' Indie, drappi, diverse mercanzie di Europa, corallo, ambra gialla, vermiglioni, argento vivo e pepe

Cono buone per questo Regno.

24. Il Regno del Tunchin quando era una Provincia della Cina avea la politica di questa Nazione di non aver commercio con chicchessia, ma ora che se n'è separato, ha permesso agli stranieri di entrarvi, e i Tunchinessi vanno come gl'altri a Siam, a Batavia, e a molti altri luoghi dell'Indie, dove mandano vascelli.

25. La miglior mercanzia, che gli Europei possono portare al Tunchin, è l'ore e argento. L'altre sono spezierie, pepe, argento vivo, vermiglione, drappi, ed

ambra gialla.

26. Le fete sono così abbondanti nel Tunchin, che i ricchi, e i poveri egualmeute ne vestono. Gli Olandesi ne levano molte per lo Giappone. Il musco, il legno di alcè, il zucchero, le porcellane, che vi sono però apportate da suori, la lacca, il riso, e quei nidi di uccelli, di cui si è parlato nella Cochinchina, anche vi abbondano.

27. Uno dei migliori negozi del Tunchin confiste nelle scaglie di tartaruche. Essi salano la carne di questo pesce, e ne mandano molto al di suori oltre al consumo, che se ne sa nel Regno.

### 138 ISTRUZIONI CAP. X.

#### Commercio della Cina.

Uesto vasto paese della terra, il più Orientale dell' Asia, il suo Stato più bello, ed il più pozente, confina al Settentrione e all'Occidente colla gran Tartaria; al Mezzogiorno colla Penisola dell' India, e coll' Oceano Orientale; e all'Oriente coll'istesso Oceano.

2. La Cina si perde nell'abisso dell' antichità. Alcuni le danno una storia continuata di quattro mila anni, la quale per verità nulla ha di sorprendente. I Cinesi chiusi, e difesi tutti all'intorno dalle acque, e da deserti hanno potuto, come l'antico Egitto, formare uno Stato durevole.

3. Essi hanno amato, ed amano le arti, e le scienze ssi vantano di aver avuto prima di noi l'invenzione della stampa, del cannone, delle campane, delle po-

poste, della bussola, e di essere in una parola i più illuminati dell'Universo.

4. Non si avea nell' Europa veruna idea della Storia Cinese. Marco Polo Veneziano, che avea fatto per terra il viaggio della Cina, ne avea distesa una relazione, che era stata presa per savolosa, ma intanto uniformavasi a quella, che tempo dopo ne sece Abuquerque. Si presio sede alla testimonianza di questo Capitano, e si credette quanto egli diceva intorno al ricco commercio, che poteva fassi in quella regione.

5. Non vi è paese al mondo che sia tanto popolato, ed è egualmente celebre per la sua ferrilità, che gli dà in abbondanza tutto ciò, che può mantenere un gran commercio, e per lo genio de'suoi abitanti che impiegano ad ogni sorta di manistatura le più ricche produzioni di tutte le specie, che crescono, e che si trovano in tutte le provincie di questo vasto Impero, piucche ogni altro popolo

del mondo.

6. La Cina è bagnata da vari fiumi, tra quali il fiume Giallo, il fiume Turchino, che la rendono più propria al commercio di qualunque altro Stato dell' Oriente per la faciltà del trasporto delle mercanzie. Ha ancora buoni porti nelle sei provincie che sopo bagnate dall' Oceano Orientale.

degli stranieti non corrompesse le sue leggi per molte migliaja di anni, ne proibi ad essi l'entrata sotto il pretesto di commercio. Ma l'Imperadore finalmente avendo aperto i suoi porti a sutto il mondo nel 1685., gl'Indiani, e gli Europei si sono impegnati di approsittarsene.

8. Il commercio degli stranieri alla Cina non folamente è aperto dalla parte del mare: le loro caravane vi sono similmente ricevute da quella di terra. E i Tartari Orientali comandano le loro, particolatmente dopo che gl'Imperadori della loro Nazione governano quest' impero, e ogni anno arrivà a Pekin una numerofa caravana dei Moscoviti, che patte da Pietroburg.

o. Non vi è Nazione più propria al commercio, e che meglio l'intenda, quanto la Cinese . Traffica con grande abilità, ma non con quella fedeltà, che altrove è riguardata come l'anima del commercio.

10. I Cinesi sono in Asia, come gli: Ebrei in Europa; sparsi per tutto, dove vi è qualche cosa a guadagnare, ingannatori, usurari, senza parola, pieni di fortigliezze per cogliere una buona occafione. Corre per le loro bocche un proverbio; che tutte l'altre Nazioni fono cieche in materia di commercio : che i foli Olandesi hanno un occhio, ma che essi ne hanno due.

11. Uno dei principali articoli di commercio della Cina tanto nell'interno, che nell'esterno consiste nelle fete, e nelle stoffe, e anche mescolate d'oro, e d'argento che se ne fabbricano, e queste in così gran quantità, che fino i domestici ne fono vestiti.

12. L'altre mercanzie che se ne tirano fono i cotoni filati, e in lana, e le ter le che fe ne fabbricano, thè, canfora, muschio, lino, zucchero, sale, argento vivo, lapislazzoli, vitriolo, reobarbaro, porcellana, inchiostro della Cina, opere verniciate, oro sino, stagno, ferro, acciajo, e molti istromenti di questi metalli, pietre preziose, perle, ambra rose.

fa, e gialla, ed altro,

13. L'argento è la base delle mercanzie straniere proprie per lo commercio della Gina. I Cinesi, che non ne hanno, lo stimano assai, e lo cambiano volentieri col loro oro, e colle loro migliori mercanzie. Le spezierie, ed il pepe anche vi si smaltiscono, e gli Olandesi fanno una parte considerabile dei loro carichi in pepe. Vi si portano tele di diverse forti, drappi, stamine di diverse specie e colori, legno di fandalo, denti di elesanti, ambra, e corallo rosso. Tutte le mercanzie del Giappone sono di controbbando alla Cina.

14. L'Impero della Cina si divide in Terraserma, in Isola, e nella penisola di Corea, che gli è tributaria. La Terraferma si suddivide in sedici Provincie, delle quali sette sono verso il Settentrione, note sotto il nome di Catais, e no-

ve verso il Mezzogiorno.

15. Nella parte Settentrionale vi è Peking, che è la capitale di tutto l'Impero Cinese, e conta due milioni di abitanti. Vi è la Provincia di Xenti per dove vengono le caravane d'Occidente, e che produce del muschio, e del reobarbaro ed ha dell'arena d'oro in qualcheduno de' fuoi fiumi.

16. La Provincia di Hajan la più temperata, e la più ferrile del Catay ha i più eccellenti frutti della Cina, di cui efia è il giardino. Quella di Leaotung di la dal gran muro della Cina, e abitata da Tartari è poco ferrile, fuorchè in radici di Ginfeng, che vi si trovano in abbondanza.

17. La Meridionale ha Nanking, una delle più fertili, e delle più ricche, che abbonda in grano, in fera, ed in corone. Nanking che n'è la capitale cou un porto ful Kiang è la più gran città non folo della Cina, e dell'Afia, ma anche dell'Universo. Vi si trova un maggior numero di persone che a Pekin, che sorpassa in commercio egualmente, che in ampiezza. Ella, in una parola, è il centro della Cina, e presso questa cita è la famosa torre di porcellana, che passa per una delle maraviglie della Cina.

18. La Provincia di Chekiang è bella, ricca, e ferrile; vi è un grandissimo numero di mori, e se ne trasporta una prodigiosa quantità di sera non solo in tutta la Gina, ma criandio nel Giappone,

nelle Filippine, e in altri luoghi.

19. La Provincia di Quantung ha per capitale Canton, città grande, ben popolara, ricca, e mercantile. Ella è il porto dove fi fanno tutti i caricamenti delle giunche Cinefi per lo firaniero, e dove vengono a rapportare i loro ritorni. I luoghi per dove caricano ordinariamente fono l'Ifole di Hainam, la Cochinchina, Camboya, il Giappone, Manilla, Suratte, le Maldive, ed Achim.

20. Le mercanzie che si portano da Canton ad Hainam sono serro lavorato, e non lavorato, cotone, e tele di cotone, e se ne riportano cera gialla, arecca, noci di cocco, pelli, e nervi di cervo. Quelle, che vanno alla Cochinchina sono salnitro, stosse d'oro, e porcellana, droghe medicinali, grossa carta per bruciare d'avanti alla Pagode, braccialetti comuni di vetro: quelle che se ne riportano sono l'arecca, la migliore dell'India, legno negro, carni di rinoceronti, di buoi, e di vacche, nidi d'uccelli, stosse de l'area pepe.

21. Il commercio di Canton con Camboja confifte in ogni forta di frutti, porcellana, e parafoli, e in quelle mercanzie che fi mandano alla Cochinchina. I ritorni che i Cinefi ne fanno confiftono in legna di fapan, denti di elefanti, cocco per inverniciare, diverso pelli, camelli, vacche, e cervi, carni di bufali, e di vacche, penne di code di pavoni,

T.IV.

K

22

22. Le mercanzie che si portano da Canton al Tunquin sono caldaje di serro, piccoli cannoni, ogni sorta di droghe, e di porcellana, sera, garosano, e ogni sorta di srutti della Cina. Ne ritornano sera cruda gialla, stosse di scorza d'albero, diverse sorti di tassettà, cannella, lacca, e droghe medicinali.

23. I Cinesi portano a Siam un gran numero di ogni sorta di mercanzie; serro non lavorato, alume, zucchero bianco, rame, e serro lavorato, bocali di rame, tassettà, seta, gran confetture, castagne secche, argento vivo, e silo d'oro. Le mercanzie di Siam che compongono il carico dei vascelli Cinesi al loro ritorno consistono in denti di elesante, piombo, stagno, arecca, legno di sapan, lacca, pelli di uccelli, vacca, busalo, e cervi; carne di busalo, mirra, incenso, pelli di uccelli colle loro piume, code di pavoni, e nervi di cervi.

24. Le mercanzie per Batavia fono dell'oro, porcellana, thè, bacili di rame, taffettà, feta, argento vivo, e vermiglione, reobarbaro, caldaje di ferro. Ne vengono piombo, stagno, pepe, canfora, cannella, noci moscade, garosano, ambra gialla, ambra, nidi di uccelli, e mirra.

25. I Cinesi mandano ogni anno al Giappone un gran numero di giunche di Canton. Vi portano corallo in grano, alume, serro, zucchero bianco, tassettà, argento vivo, vermiglione, sera cruda, legumi, lacca gialla, scorza di arecca, cera gialla, tela bianca, miele, belzoino, cansora, incenso, mirra, reobarbaro, e cannella.

26. Vanno a Manilla ferro, porcellana di ogni forta, tele bianche, diverso forte di tele, quantità di seta cruda, seta per cucire. Ne vengono legna di sapan, carne di cervi salata, tutte sorte di perse.

27. Le mecanzie per Suratte sono, zucchero bianco, rame del Giappone, argento vivo. L'oro si manda alle Malive, e se ne tirano conchiglie che si chiamano Cauris, che servono di moneta in molti luoghi dell'India orienta.

L 2 le,

le, e che gli Europei portano nelle Co-

se di Africa .

28. Le mercanzie che gl' Inglesi portano da Madras a Canton sono del piombo d'Inghilterra, piombo, e stagno del Pegu, storace liquido di Malaca, legno rosto di Madras, mirra, perle fine di ogni sorta. Le mercanzie del ritorno sono dell'oro, e rame del Giappone, alume, argento vivo, vermiglione, grosse porcellane per l'uso dei Mori, zucchero bianco.

29. Si portano da Suratte a Canton le ftesse mercanzie che da Madras, e di più una quantità di cotone. Quelle, che ritornano da Canton a Suratte sono l'isses-

se alla riserba dell'oro.

30. I vascelli, che arrivano ogni anno da Francia, da Olanda, da Inghilterra, e dal Portogallo a Canton apportano ordinariamente le mercanzie seguenti argento di diverse monete, ogni forta di drappi fini, camellotti, stoffe di lana, tele fine di Olanda, grandi orologi, e mossire di facca, specchi di ogni sorta di gran-

grandezza, istromenti di Matematica, stucchi d'Inghilterra, carte di ogni sorta, differenti specie di galanterie, qualche bevanda di Europa, e sopratutto del vino.

31. Ne riportano feta cruda, damaschi lavorati, drappi di seta, opere di vernice, pietre preziose, e mille sorte di bagattelle che si trasportano dall' Europa alla Cina, e dalla Cina in Europa, sulle quali non si lascia di fare un guadagno considerabile, ma è impossibile di darne un esatto dettaglio.

32. La città di Macao è fituata in una Penifola dell' Oceano Orientale fulle coste della Provincia di Canton. Ella su la prima ad aprire agli Europei il commercio colla Cina, ed è stata per due secoli la sola dove è stato loro permesso di venire a trafficare.

33. I Portoghefi vi fi ftabilirono ful principio del XVI. fecolo. Vi hanno ancora tre fortezze, e benchè vi abbiano una forma di governo, ubbidiscono nondimeno ai Mandarini negli affari, ne' quali vi hanno i Cinefi qualche intereffe:

K. 3

34. I mercanti di Macao vanno due volte l'anno alle fiere di Canton per comprar le mercanzie, che loro conven-

gono .

35. I Portoghesi una volta caricavano tutte le mercanzie di Canton, e
quelle, che le giunche Cinesi apportavano a Macao, o che vi venivano dalla
parte di terra. Le mandavano per egni
anno al Giappone, alle Manille, ed in
tutti i luoghi dell' India, da Goa sino alla Cina, dove portavano il loro commercio prima che gli Olandesi venissero
turbarneli. Al presente questo commercio si è ridotto a niente.

36. La Dogana di Macao appartiene ai Cinesi, che vi hanno dei Commessi per ricevervi i diritti tanto di entrata, che di uscita. Vi si sa quantità di sale, l'Imperador della Cina ne cava ogni anno più di 1500000. libbre per lo dritto di trasporto.

37. La Penisola di Corea è un Regno rributario della Cina . E' molto sertile specialmente in frumento, e riso . vi si trovano miniere d'oro, e d'argento, e si pescano bellissime perle, lungo lo stretto che la divide dal Giappone, da cui non-

è più di due leghe lontana.

38. Gli abitanti non trafficano se non coi Giappones, e coll'Isola di Suissima situata tra il Giappone, e la Corea. Le mercanzie che vi si portano sono pepe, legno di sapan, alume, carne di busalo, pelli di cervi, ed altre mercanzie, anche di quelle di Europa che gli Olandesi, e i Cinesi vendono ai Giapponesi. Tutte queste mercanzie si combinano colle manisature, e produzioni del paese.

39. Fanno essi anche qualche commercio addirittura a Peking, e ai paesi settentrionali della Cina, ma come questo trassico si sa per terra è d'immensa spesa, e solo s'intraprende dai più ricchi mercanti. Tutto questo commercio consiste in tele.

40. I principali mercanti pagano in contanti quel che comprano; il popolo non traffica che in rifo, e derrate.

41.

41. Vanno due volte l'anno a Pekin tanto per pagare il tributo all'Imperadore, quanto per farvi il loro traffico. Questo consiste in una sorta di grossa cara di un gran volume satta di seta cruda, che serve alla Cina per le sinestre in luogo dei vetri; carte a sigura d'oro, e di argento per rivestirne l'interiore degli appartamenti; ogni sorta di gran ventagli, tabacco a sumare, una sorta di pellicceria, di cui si sa un grande spaccio a Peking, e pesce secco che tirano da certe gran conchiglie del mare del Giappone.

42. Ne comprano la più fina feta cruda, e del cotone, una forta di damasco chiamato della Corea, perchè sul principio quei della Corea lo tiravano; thè, e porcellana, ogni sorta di vase di rame bianco. V'è da credere che essi trafficano in altri luoghi colla feta, perchè ne tirano da Peking in maggior quantità di quello, che basta per lo consumo del lo-

ro paese.

#### C A P. XI.

#### Commercio dell' Isole dell' Asia.

1. Uest' Isole sono assai considerabili, e in gran numero. Ve ne sono nell'Oceano Orientale, e nel Mar Mediterraneo. Quelle dell'Oceano sono le Maldive, e Ceylan, l'Isole della Sonda, le Molucche, se Filippine, o Manille, l'Isola dei Ladroni, o Marianne, e le più samose di tutte l'Isole del Giappone. Vi sono anche quelle del Mediterraneo, che si descriveranno in altro luogo.

# §. I.

# Ifole dell' Oceano Orientale.

I. E Maldive più famose per lo loro numero, che per la loro grandezza, fituate al Sud-Ovest della Penisola Occidentale dell'India formano un Arcipelago così confuso, che si prende soven te per un Isola, uno scoglio, o un ban-

2. Quest' Isole non producono nè grano, nè riso, ma solamente del mele, delle melagranate, dei limoni, degli aranci, e del cacao.

3. Il cacao è frutto di gran foccorfo agli abitanti. L'albero, che lo produce fomministra un succo, e de'liquori che effendo diversamente preparati, e cavati in diverse stagioni fanno del vino, dell'olio, del butiro, del latte, e del zucchero. Il suo frutto è una mandorla, di cui si fa pane; la foglia si acconcia per la carta da scrivere, ed il tronco serve all'uso delle case, e dei vascelli.

4. Quest'albero ammirabile pei diversi usi cresce alle Maldive meglio che in alcun luogo dell'India. Va contro ai veleni, alle coliche, alle febri, ed alle malattie dei nervi, e da a quest'Isole alcune mercanzie, che vendono agli stranieri.

5. Il più gran commercio di quest' Ifole consiste in quelle piccole conchiglie bianbianche, che si chiamano Cauris, che come si è detto, servono di moneta in quasi tutta l' India Orientale, e se ne portano una gran quantità sulle Coste di Africa per la tratta dei Negri. Gli Olandessi sono quelli, che ne fanno il più gran commercio sia nell' India, sia nell' Europa, dove lo vendono a quelle Nazioni, che mandano vascelli in Africa.

6. Le mercanzie che loro si danno in cambio di queste conchiglie sono, grosse tele di cotone, riso, e qualche altra derrata propria per la vita, che non cresce

nelle loro Isole.

7. Vi se trovano ancora del corallo nero, dell'ambra grigia, e le più belle scaglie di testuggini che vi siano nell'India, ricercate da tutti i gran Signori. Non se ne trovano che in quest' Isole, e nelle Filippine.

8. L'Ifola di Ceylan, che fi crede effere la Tapobrana degli antichi, fu scoperta da Portoghefi, da loro posseduta insieme col suo commercio, e poscia conquistata dagli Olandesi nel 1637. La sua cannella è la migliore del mondo; i suoi frutti, i suoi fiori, e le sue piante hanno un odore gratissimo. Vi si trovano tutte le sorti di droghe, dell'oro, delle pietre preziose, e degli elesanti più docili. Vi sono motte radici, seta, cardamone, tabacco eccellente, legno a fabbricare, miniere di piombo, betel, arecca, la migliore che sia nell'India, miele servaggio, muschio, cera, cristallo, salnitro, solfo, zucchero, riso, acciajo, e ferro.

9. Al Mezzogiorno dell'Isola di Ceylan si trovano quelle di Nicobar situate sul Golso di Bengala verso la parte Settentrionale di Sumatra. Se ne contano cinque, chiamate Mancaveri, Souri, Iricuta, Cartesiot, e Nicobar. Elleno sono vicine tra loro, e tutte hanno il nome di Nicobar da quello della capitale. Quest'ultima è fertile in cacao. Tali Isole, ed una vasta estensione di paese dalla parte del Mongator, e di Carwar nel Regno di Cawazar sono tante possessioni cedute dal Principe Indiano Hy-

Hyder-Aly all'Imperador de' Romani. Ecco dunque una colonia Austriaca in Asia.

10. L' Isole della Sonda sono in grandissimo numero, ma se ne considerano principalmente tre, Borneo, Sumatra, e Giava, Queste tre Isole sono assai sertili, ma con ineguaglianza; Giava supera l'altre due; e Borneo la cede a Sumatra.

11. Borneo dà diamanti; Sumatra oro, e Giava quafi tutte le mercanzie dell'Oriente, e dell'Europa di cui è divenuta come l'intraposto dopo che gli Olandesi hanno stabilito il centro del loro commercio in Batavia.

12. Borneo al Settentrione di Giava, all'Oriente di Somatra, all'Occidente delle Molucche, e al Sud-Oveit delle Filippine passa per la più grand' Isola dell'A. sia. Se ne conosce una parte delle sue coste, perchè la barbaria, e l'infedeltà di questi Isolani ha disgustato gli Europei di stabilirvisi, e di continuarne il commercio.

13. Gli Olandesi hanno lasciato ai mereanti di quest'Isola sanguinaria la cura di venire essi a Baravia per portarvi le loro mercanzie, e continuare il loro commercio.

14. Il terreno vi produce quantità di pepe, di mirabolani, e la miglior canfora dell' India. Vi fono molte miniere d'oro, e di diamanti, che si trovano parimente nei fiumi di Lava, e di Succadena nella parte meridionale di quest'Isola. Vi si trovano ancora eccellenti stutti, riso, zucchero, pepe, cassia, cera, droghe per la tintura, e superbi legni di costruzione pei vascelli.

15. I Cinefi che vi facevano tutto il commercio, prima dell'arrivo degli Europei, anche lo continuano. Gli Olandefi vi fanno quasi tutto il commercio, e vi portano del mercurio, del cinabrio, delle tele, de' drappi di lana, e del ferro, che vi è assai simuato, e ne ricevono quantità di ambra, e di pepe.

16. Sumatra la più Occidentale dell' Ifola della Sonda n'è la maggiore, dopo BorBorneo, ed è una delle più considerabili dell'Asia. Lo stretto di Malacca la divide dalla Penisola Orientale dell' India verso il Settentrione, come quello della Sonda la separa dall'Isola di Giava verso il

Mezzogiorno.

17. Il suo principal commercio consiste in oro, argento, stagno, rame, serro, diamanti, ed altre pietre preziose, pepe, cera, miele, cansora, cassia, santal, solso, riso, zucchero, e belzoino, ambra grigia, e negra, sangue di dragone, ed oppio che viene da Bengala, che se ne consuma molto in quest' Isola.

18. Il terreno è fertilissimo, e potrebbe, se sosse coltivato, produrre molto grano, ma non si semina che riso e miglio. Vi ha quantità di busali, di cervi, di elesanti selvatici, di cavalli, di posto spini, di civette, e di scimie. Vi è una quantità di spezierie, e particolarmente del pepe il più stimato dell' India, dopo quello di Cochin sulla Costa del Malabar.

19. L'Isola di Sumatra è la più ricca in oro di qualunque altra parte dell' India Orientale. Questo ha dato motivo ai savj di pensare che quest'Isola potrebbe esser l'Osir, dove arrivava la Flotta di Salomone.

20. Achem, fituata nella parte Settentrionale di Sumatra, è la capitale di un gran Regno, che comprende la metà dell'Isola. Qui gli fitanieri vi fanno il loro più gran commercio, e fi veggono fempre alle fue rade 15., o 16. vafcelli Inglefi, Olandefi, Portoghefi, Danefi, Cinefi, Guzuratti, Arabi, Abissini, e di molti altri luoghi dell'India, e della Cina.

21. Le mercanzie che vi si portano sono drappi d'oro, stosse di seta, musselline, tele pinte, cotone, e seta non filata, pesce, birra, olio, aromi, e monizioni di guerra.

22. Gli Olandesi vi hanno varj Banchi, il che li rende in qualche maniera padroni del commercio del pepe, e dell' oro di quest' Isola.

23. Jambi è uno dei migliori stabilimenti degli Olandesi, e fa un gran commercio di feta : le tele, e i fazzoletti di cotone sono assai a proposito per questo traffico . Palimbang, Sillebar , Maningeabar fono anche nominate in questa materia.

24. Giava la più piccola, e la più Meridionale dell'Ifole della Sonda , è la più celebre per lo fuo commercio . Ella è la più fertile, e la più popolata

che vi sia al mondo.

25. Le sue produzioni sono vino, zucchero, rifo, frutti eccellenti, bestiame. pepe affai stimato, miniere d'oro, e d' argento, rame, diamanti, rubini, e bellissimi smeraldi. Vi si pescano ancora delle perle.

26. Gli Olandesi sono i soli Europei che si sieno stabiliti nell'Isola di Giava. Esti ne cacciarono gl'Inglest, e non hanno permesso ad altri di stabilirvisi.

27. Il loro principale stabilimento è a Baravia, città bella, polita, ricca, ben. popolata, fabbricata all'Europea, ed il T.IV.

cen-

centro del commercio della Compagnia Olandefe dell' Indie Orientali. Ella vi raduna tutte le mercanzie dell' Europa, e dell' Afia, di cui i fuoi magazzini fono fempre ripieni, fia per farne il corfo dei vafcelli, che ella rimanda in Europa, fia per caricar quelli, coi quali ella fa il negozio della Cina, del Giappone, di tutta l' India, della Perfia, dell' Arabia, e del Mar Roffo.

28. Vi abbordano ancora ogni giorno vascelli da Bengala, da Siam, dal Mogol, dalla Costa di Goromandel, dalle Molucche, da Malaca, dalle Filippine, e dalla Cina-che vengono a caricarvi le mercanzie, di cui hanno bisogno, e vi portano quelle, che producono questi paesi, e vi manifatturano. Ma questi sono vascelli della Compagnia, che vanno, e vengono per lo commercio di questi paesi, e non vascelli stranieri, che di raro vi abbordano.

29. La Compagnia vi spedisce ogni anno dieci, e dodici vascelli carichi delle mercanzie di Europa proprie per l'India, e ne ritorna un egual numero coll' oro, argento, diamanti, perle, avorio, rame roffo, thè, porcellana, pepe, noce moscada, cannella, zenzero, garosano, seta, cotone, tele di ogni sorta, e quantità d'altre mercanzie, e derrate di tutti i luoghi dell'Asa.

30. Bantam, una volta città principale di Giava e la capitale di un Regno dell' istesso nome, era già una delle città le più mercantili dell' Indie. Gli Arabi, i Turchi, i Mauri, i Cinesi, e quasi tutte le Nazioni dell' Asia vi mandavano i loro vascelli. I Portoghesi vi hanno fatto un buon commercio; gl'Inglesi furono i primi ad ottenervi una loggia, ma gli Olandesi, che vi vennero dopo, se ne sono impadroniti, proibendone l'entrata a tutte le Nazioni di Europa, restandone in possesso, che non cede a quello di Batavia.

31. Gli abitanti di Giava trafficano ancora per mare a Batavia, e vi fanno il loro più gran commercio a caufa del concorfo delle diverse Nazioni che vi fi portano da tutte le parti dell'Asia. Il Îoro commercio confiste in ogni sorta di mercanzie di Europa, e d'Asia, particolarmente dell' Isola di Giava spiegate nelle loro botteghe con un ordine, che non si vede altrove.

32. L' Isole Molucche fanno parte dell' Arcipelago Orientale, e pure compongono tra loro un Arcipelago particolare di più di settanta Isole, e alcuni arrivano a contarne più di cento trenta.

33. Tutte queste Isole furono scoperte dai Portoghesi nel 1511., gli Spagnuoli gliele contrastarono per qualche tempo, ma nel 1520. furono cedute ai primi.

34. Questi le possedettero sino al 1601., sino a che gli Olandesi non ne li cacciarono, ed ora quali tutte appartengono ad

effi .

35. Sono divise in grandi, ed in piccole Molucche. Le grandi sono Celebes, o Macaffar, Ceram, Timor, e Gilolo; le piccole sono Ternate, Tidor, Bachian, Motir, Machiran, Amboina, e Banda.

36. Queste Isole si chiamano Isole delle spezierie per la noce moscada, e garosano, che moste di esse producono in abbondanza, e che non si trovano in alcun luogo del mondo.

37. Celebes, è la più confiderabile di tutte per la sua grandezza, per lo numero de' suoi abitanti, e per la bellezza delle sue fabbriche quasi tutte alla forma di Europa. Qui i Portoghesi facevano altre volte il più gran commercio dell' Indie.

38. Il suo paese è aperto a tutte le Nazioni dell' Europa, e dell' Indie, e quello, che vi richiama affai più i Negozianti è la franchigia dell' entrata, e dell'uscita di tutte le mercanzie, le quali non pagano alcun diritto.

39. Le principali fono rifo in gran quantità, ed il migliore dell' Indie, di cui gli Olandesi fanno carichi considerabili per le Molucche, e l'Isola di Banda; oro, avorio, molto legno di sapan, e poco di quello di Sandal, cotone, cansora, molte sorte di chincaglierie, e

. 3. 41

di ferro, armi proprie per gl' Indiani, zenzero, pepe lungo, e perle. Quelle, che vi fi portano confistono in drappi di scarlatto, e stosse d'oro, e d'argento, tele di Cambaja, stagno, rame, ferro, e sapone.

40. Gilolo, ha il fecondo luogo traffe grand' lfole dell' Arcipelago delle Molucche. La terra vi produce copia di rifo, e quantità di testuggini di una straordinaria grandezza.

41. Gli Olandesi ne tirano il Sago, che è la midolla di una specie d'albero che si bolle per farne farina, posta tanto in voga dagl' Inglesi in Europa. Le Compagnie d'Inghilterra, e di Francia la fanno presentemente venir dall' India per l'uso degli ammalati, per essere un asimento leggiero, e che nodrisce producendo un chilo assai dolce. Il Sago per questa via diviene una nuova mercanzia per l'Europa.

42. Ceram non è meno grande che Gilolo, ed è stata lungo tempo oggetto di guerra tra il Re di Ternate, e gli O- landesi a cagione del garosano. Ha avuto la stessa sorte di Ternate, e delle al-

tre Isole, che ne dipendono.

43. Bouton è l'ultima delle quattro grand' Isole Molucche, che sa un gran commercio di schiavi, e di una specie di tele, che sono buone per le Molucche.

44. Le piccole Isole Molucche compongono il quarto dei fette gran Gover-

ni degli Olandesi nell' Asia .

45. Quest' Isole appartengono agli Olandesi, i quali ne pagano un tributo annuale al Re di Ternate . Esse sono fertili in garofani, e questo è quasi il solo commercio che vi facciano. Ma dopo la pace del 1638. i garofani fono stati fradicati dagli Olandesi per meglio vendere i loro garofani di Amboine.

46. L' Isole di Banda sono i luoghi del mondo dove si raccoglie la moscada, ed il macis che è la fina scorza di quelle noci. Sono sei, e appartengono agli Olandesi dopo il Trattato del 1621. Sono tutte ripiene di noci moscade, che a

riserba di un Vulcano non vi è campo di terra, che non ne sia coperto.

47. Tutte queste Isole non sussissiono che pei viveri, le derrate, e le mercanzie che loro si mandano da Batavia. il terreno non è ad altro proprio, che per la moscada. Vi si sa qualche spaccio di stosse, di tele, e di chincaglierie, che si comprano dagli Olandesi, dai soldati, o dagli abitanti.

48. Amboine è la refidenza del Governatore, ed il fecondo dei gran Governi della Compagnia Olandefe dell'Indie. Quando fe ne impadronirono vi era poco garofano, ma l'hanno così piantato che effa fola ne fomminifra tanto quanto tutto il refto delle Molucche.

49. Oltre alle grand' Isola d' Amboine ve ne sono delle piccole vicine, che gli Olandesi sanno colrivare, e vi hanno piantate dei garosani, che non sono inferiori a quelli di Amboine.

50. Timor, e Solor fono ancora due Ifole dell' Arcipelago Orientale, dove gli Olandeli fanno ancora qualche commercio, ed hanno dei Forti. A Timor si sa negozio di schiavi, cera, e legno di sandal, e per questo legno la Compagnia principalmente conserva questo stabilimento per cagione del grande spaccio, che sa nella Cina. Lo stesso è del commercio di Solor; ma oltre a ciò se ne tira la pietra Solare, che è una specie di bezzoarro potente contro ai veleni.

51. Eccovi alle Filippine. Ferdinando Magellano, che su il primo a sare il giro del mondo scuoprì quest' Isole nel 1520., e le chiamò Isole dei Ladroni per dinotare l'inclinazione dei loro abitanti. Gli Spagnuoli vi si stabilirono ciò non ostante nel 1564. sotto il Regno di Filippo H., da cui presero il nome. Gli Orientali le chiamarono Isole di Lucon dal nome della maggiore, e i Portoghesi Manille dalla principale. Jurono poi chiamate Marianne da Marianna d'Austria Regina di Spagna che vi mandò i Missionari nel 1665. dopo averle satte occupare dagli Spagnuoli.

52. Quest' Isole sono situate nel mar dell' India tra la Cina, e le Molucche, e compongono uno dei cinque Arcipelaghi dell' Oceano Orientale . Alcuni ne contano 1100., altri fino a 1200., ma ve ne sono molte assai piccole, ed alcune non abitate.

5 3. Gli abitanti prima dell'arrivo di Magellano non aveano alcun commercio, perchè si credevano i soli abitanti della terra, ed ignoravano l'uso del suoco. Ma dopo che gli Spaguoli vi si sono stabiliti, le Filippine vi mantengono qualche commercio. Ogni anno i vascelli di Acapulco vi vanno a prendere dei rinfreschi, che cambiano con tele, ferro, mercurio, e chincaglierie.

54. Le loro produzioni fono in rifo, bestiami, e sopra tutto bovi, porci selvaggi, e volatili . Il commercio però è poco cofa, e qui ve ne ho parlato per non dimenticare quell' Isole, che per la loro situazione frall' Asia, e l' America possono favorire quello, che si fa pel Mare del Sud in Oriente.

'55. Il terreno di quest'Isole non è così fertile, come molti Autori se l'hanno immaginato. Non vi è nè grano, nè vino, nè ulive, nè pure frutto veruno dell' Europa, suorchè aranci. Non vi si trovano miniere di argento, ed il poco che vi si vede vi su portato dal Messico. Quelle d'oro si trovano nell'Isola Manilla, ma non sono in gran numero, e non rendono molto, nè più che l'arena d'oro del siume Butuan nell'Isola di Mindanao.

56. La ricchezza maggiore del paese consiste in palmeti, che vi sono in gran numero; vi si ha parimente del cotone, quantità di cera, di miele, e zucchero, che va a buon mercato.

57. L'Isola Manilla, così chiamata dalla sua Capitale è la più considerabile di tutte quelle, che occupano gli Spagnuoli, ed il centro del loro commercio, che essi stendono da una parte sino alla Cina, e dall'altra sulle Coste dell'America, che sono sul mare del Sud. Ella è la più Settentrionale di tutte le Manille. 58. Mindanao che al contrario è la più Meridionale di quest' Isole non cede in grandezza a quella di Manilla, ma i suoi abitanti fanno in qualche maniera un commercio a parte, sia cogli Spagnuoli, sia alla Cina, sia a Borneo, e all'altre della Sonda.

59. Vi è il fago, stoffe di scorze d'arbore, noci di coco, olio, lino, serro, acciajo, zasserano, legni di costruzione, che gli Spagnuoli adoperano per la fabbrica dei loro bastimenti più grandi di quelli, che fanno costruire in Europa.

60. Ella fornisce ancora molte migliaja di pelli d'animali, particolarmente di pelli di busali, che sono propri per lo

negozio del Giapoone.

61. Quasi tutto il commercio degli Spagnuoli si fa nella città di Manilla, residenza dell' Arcivescovo, e del Vicerè. La arrivano ogni anno i due galioni che partono da Acapulco città della nuova Spagna per le Manille, e donde partono i due vascelli, che vanno dalle Manille ad Acapulco.

62. Là abbordano continuamente gran numero di giunche, ed altri bastimenti Cinesi, e Giapponesi, che per così dire vi apportano tutte le ricchezze dei loro Imperi, per cambiarle con quelle del nuovo mondo, di cui questa Citrà è come l'intraposto per l'Oriente.

63. I Portoghesi vi fanno ancora un buon commercio, e questo è quasi il solo, che facciano con guadagni considerabili, dopo che hanno perduto quello del

Giappone.

64. Finalmente tutte le Nazioni, fieno d' Europa, fieno dell' India vi fanno il libero commercio a riferba degl' Inglefi, ed Olandefi, che ne fono efclufi, quantunque gl' Inglefi vi fanno un commercio precario fotto il nome, e la bandiera Irlandefe.

65. I Cinesi tra tutte le Nazioni che trassicano alle Manille vi fanno il più gran commercio. Le mercanzie, che i Cinesi, ed altre Nazioni vi portano fono stosse di seta, e cotone di tutti i colori, sete cruda, e filata, cotone in lana, e

in filo, polvere a cannone, folfo, ferro, acciajo, argento vivo, rame, farina di frumento, noci, castagne, biscotti, datteri, porcellana, gabinetti; ogni sorta di droghe, e finalmente diverse mercerie, e chincaglierie della Cina, e dell'

Europa,

66. Le Filippine danno ancora una parte delle mercanzie che si fabbricano, o si trovano nel Perù, e nel Chilì in America, e sopra tutte le Coste Spagnuo le del mare del Sud, che sono apportate a Manilla dal Galione annuale di Acapulco. Queste principalmente sono oro, argento, che le miniere del Potosi, e del Chilì somministrano in abbondanza all' Oriente, malgrado la gran quantità che i galioni, e le flotte ne trasportano ogni anno per l'Occidente in Ispagna.

#### §. II.

# Isole del Giappone.

1. Quest' Isole sono al Mezzogiorno dei Tartari Bogdess, e all'Oriente della Cina sparse nel mare di questo presente Impare.

questo potente Impero.

2. Il terreno vi è montuoso, e in generale poco fertile, fuorche in riso, e

in thè, benchè in alcuni luoghi vi nafca del frumento, e dell'orzo.

3. Vi fono ancora delle ricche miniere d'oro, d'argento, e di bellissimo stagno, degli elefanti, dei camelli, dei buoi, e finalmente vi si pescano perle, la maggior parte rosse, ma non meno stimate delle bianche.

4. Il commercio dei Cinesi col Giappone è quasi tanto anrico, quanto i due Imperi. Si vedevano Giapponesi alla Cina, e Cinesi al Giappone. Ora i Cinesi lo continuano avendo gl' Imperadori della Cina proibito l' entrata dei suoi Stati ai Giapponesi sotto pena della vita. Egli dissimula piuttosto che permette ai suoi sudditi di andare al Giappone per trafficarvi, e i Cinesi che vi vanno, sanno sempre salse dichiarazioni quando partono le loro giunche, non mai dichiarando che il carico si sia fatto per quest' Isola.

5. L'altre Nazioni dell'Indie, che fan-

5. L'altre Nazioni dell'Indie, che fanno il commercio del Giappone fono quei di Siam, e di Camboja; ma dopo che gli Olandesi si sono impadroniti di quello di questi due popoli, anche quello dei Ginesi è molto decaduto da quello, che era una volta. I Giapponesi trafficarono alla Conchinchina, e alle Manille, e i loro ritorni sono in sete.

6. I Portoghesi furono i primi degli Europei, che riconobbero l'Isole del Giappone. Essi vi approdarono, o sulla relazione dei Cinesi, o Siamiti, o come altri dicono sbattuti da una tempesta nel 1534., o 1543. andando alla Cina.

7. Una gelofia di commercio piuttofto, che un vero interesse di Stato, ne sece cacciare nel 1636, i Portoghesi del Giappone, e con essi la Religion Gristiana, che S. Francesco Saverio avea cominciato a predicarvi nel 1549. con tanto successo.

8. Una fola Nazione dell' Europa, cioè l'Olandese ha profittato della loro esclusione, e al presente tuttociò che prosessa il Cristanesimo non ardisce di far commercio in un paese, che era altra volta aperto a tutti i mercanti del mondo, e dove nel 1629, si contavano sino a 400000. Cristiani,

9. Gl' Inglesi prima dell'editto che chiuse la porta del Giappone ai Cristiani vi sacevano qualche commercio, e gli Spagnuoli della nuova Spagna, e delle Manille vi aveano voluto stabilire il loro. Gli Olandesi vi surono invitati sin dal 1603., ma vi andarono nel 1609., dove sono costretti a soffrire tante formalità straordinarie ordinate dalla bizzarria dei Giapponesi.

10. Pare strano, che gli Olandesi si fieri coll'altre Nazioni dell'Indie sieno così si fottomessi ai Giapponessi, ma la loro pazienza è controcambiata dai gran proT.I.V. M fitti

fitti di questo commercio. Essi guadagnano il 150, per cento sulle mercanzie che vi portano, e su quelle, che ne riportano. I due vascelli, che mandano ogni anno al Giappone, ritornano a Batavia, dove si sa la ripartizione delle mercanzie del Giappone, che convengono al commercio degli altri luoghi, così dell'Asia, come dell' Europa.

III. Le mercanzie dell' Europa, dell' India, e della Gina, che sono proprie per lo commercio del Giappone sono i drappi di Olanda, scarlatto, ed altri colori vivì, camellotti, damaschi, armesini neri, e di colore, seti bianche, seta cruda, cotone filato ed in lana, tappeti, tela, piombo, stagno, acciajo, legno di sapan, di Calembac, o di aloè, alume, cera, cuojo rosso, pepe, spezierie, e particolarmente cannella, denti di elesante, droghe medicinali, porcellane della Cina, corallo rosso, pelli di cervi, e di altri animali. Quest' ultimo commercio dei cuoi verdi è uno dei più importanti, che gli Olandesi facciano al Giappone.

12. Il Giappone poi da tutte forti di mobili di legni pinti, laccati, ed inverniciati, chicchere per caffè, ed altre cofe fimili, esiendo però i Giapponesi meno eccellenti dei Ginessi in queste sorte di opere. Somministra ventagli, porcellana di colore, droghe che servono alla tintura, e alla medicina, come alcunt minerali, e seta.

13. Questo è il commercio esterno. Ecco quello, che riguarda l'interno. Meaco che in grandezza, in magniscenza, e pér la moltitudine de' suoi abitani inon cede a Jedo, che è la capitale dell' Impero, la supera in commercio per lo concorso dei mercanti, e per lo numero delle Fiere, che vi si tengono ogni anno. In queste Fiere si conducono le principali mercanzie che gli Olandesi, i Cinesi, e l'altre Nazioni dell'Indie apportano al Giappone, o quello che vi produce la terra di questo vasto Impero, uno dei più fertili del mondo, o l'industria dei suoi abitanti, che hanno un genio assa i proprio per l'Arti, e per le

manifatture. Gli Stranieri non hanno al cuna parte a questo commercio interiore effendo ad essi proibito di avanzarsi nel

paese al di la di Nangasaki.

14. Nangafaki ha un porto fulla cofia Orientale, ed è il folo porto dietute to l'Impero, dove si ammettono vascel-li stranieri. Questa Città prima che i Portoghesi, rimpiazzati oggidi dagli Olan-desi vi si venissero a stabilire non era che villaggio : dopo quest' epoca il commercio vi ha apportato molti abitanti di maniera che è affai popolata, e florida. Ella è una delle più ricche, e delle più celebri di questo paese a cagione del suo commercio che fa particolarmente coi Cinesi. Qui gli Olandesi hanno quell' abitazione che aveano una volta i Portoghesi, e al presente fanno tutto il loro commercio, e dove rifiede il Prefidente della Compagnia fin dall'anno 1642. E' il folo luogo dove loro è permesso di abbordare .

#### 6. III.

## Ifote dell' Afia nel Mediterraneo.

t. Uest' Isole sono situate al Mezzogiorno, e al Settentrione della
Natolia, e appartengono tutte al
Turchi. Le più considerabili sono Cipro,
e Rodi al Mezzogiorno della Natolia;
scarpante, Stampalia, Lango, ovvero Cos,
Lero, Palmosa, Nicaria, Samos, Scio,
Metelino, e Tenedo nell' Arcipelago,
2. L'Isola di Cipro sa il suo Com-

2. L'Isola di Cipro sa il suo Commercio cogli Europei delle mercanzie; frutti, e derrate, che crescono, e che si sabbricano nel suo paese. Ella anticamente era la Reggia di Venere, ed ora è una delle Scale del Levante. La sua grandezza, e la fertilità del suo suolo possiono sar molto, ed in fatti dà cotone, sete, che vi si coltivano da per tutto. I cotoni in lana, e filati sono i più belli, e i più sini di tutto il Levante. Le campagne tra Nicosia, e Famagosta, e i contorni di Paso, e di Limisso sono i M 3 luo-

luoghi dell' Isola, che più ne producono.

3. Vi si raccolgono ancora delle sete, e la migliore si fa nel villaggio di Citerea. La lana, le noci di galla, ed alcune droghe per la medicina; terra gialla, e rossa per la pittura, stoffe, e tele di cotone sono l'altre mercanzie di Cipro.

4. L'aria è molto sana; ma il terreno è fecondissimo, e produrrebbe in abbondanza tutte le cose necessarie alla vita fe fosse meglio coltivato. I vini sono eccellenti, e i frutti delicati.

5. La città di Nicofia è l'intraposto del commercio della cera gialla della Caramania. Si trasporta a Lerneca, e' se ne fa la spedizione pei paesi della Cristianità .

6. Abbordano ogni anno nell'Ifola di Cipro più di seicento bassimenti mercantili di diverse Nazioni Europee . Questi vascelli navigano in caravane, sia per trafportare mercanzie, o paffaggieri da un porto all'altro della Siria, fia per commerciare coi paesi della Cristianità.

7. Famagosta è la seconda Città, ed il secondo porto di Cipro, e sa quali tutto il traffico dell'Ifola.

· 8. Lerneca, una volta città molto grande, al presente un villaggio con negozianti affai ricchi, ed è uno de' luoghi dell' Isola, dove si fa il maggior commercio.

9. Pafo è città ricca, e di gran commercio, dove vogliono che fosse nata Venere. Vi si portano alcune balle di drappi, carta, garofano, cocciniglia, pepe, stagno, e piombo.

10. Scio anche è confiderabile, ed è affai più rinomata per lo suo commercio. Vi si trova una quantità di Francolini, e di altri animali felvatici, e folamente vi manca un poco d'acqua dolce, di cui non ha che una fola forgente in tutta l' Ifola.

11. I Turchi la chiamano Isola del Mastice, ed è una delle più grandi, e più popolate del Mar Egeo. Il suo com-mercio non è come potrebbe promettersi dal numero de' fuoi abitanti, e delle di-

M 4

verse mercanzie che vi si fabbricano, e che vi crescono.

12. I vini, le birre, le fete, i cotoni, la trementina ed il mastice, sono le principali produzioni che vi chiamano gli Europei, e sopra tutti i Francesi, e gl' Inglesi, che vi hanno dei Consoli : come una delle più importanti Scale del Levante.

13. Si calcolano a centomila scudi di fete filate che ogni anno se ne tirano, non comprese le stosse, che si fanno nel-l'Mola, tralle quali damaschi, e taffetta che si trasportano al Cairo, come in tutte le Città delle Coste di Barbaria, e della Natolia, e particolarmente a Costantinopolii. Il mastice è il suo principal negozio, perchè non se ne trova quasi altrove che in quest' Isola. Il migliore è destinato per lo Gran Signore, o piuttosto per le Dame del suo Sertaglio, che lo masticano tutta la giornata per rendersi i denti bianchi, e dolce il fiato.

14. Palmosa, o Patino anticamente Patmos, Isola piccola, ma assai celebre per per lo foggiorno di S. Giovanni l' Evangelista, che vi scrisse la sua Apocaliste, ha una quantità di allori, ma non produce quasi niente di proprio al commercio. Il frumento, l'orzo, i sichi che vi crescono appena bastano per nudrire i suoi abitanti. Ma in ricompensa ella ha molti piccioli bastimenti per andare a cercare il grano in Terta Ferma, ed auche fulle Coste del Mar Neto per venire, e farne caricare i bastimenti Francesi.

15. Nicaria, o Icaria, celebre per la favola d'Icaro, vive col commercio delle tavole di pino, di querce, e di legni a fabbricare, o bruciare, che i suoi abitanti portano a Scio, o a Scala-Nuova.

16. Metelino, anticamente Lesbos, ha due porti affai buoni, e i fuoi proventi confistono in grano, frutti, e formaggi. Produce eccellente olio, e i migliori frutti dell' Arcipelago. L'olio lampante si confuma in Turchia, e l'olio alla noce passa a Marsiglia, e sa uno dei principali articoli dei snoi ritorni del Levante. Da ancora gran quantità di vini, che non han-

hanno perduto il loro pregio, ficcome ancora del zappino, di cui fi fanno alberi, e tavole che hanno gran fpaccio in tutto il Levante.

17. Tenedo ha un porto affai buono, produce dell'eccellente vino moscado, che è il più delizioso di tutto il Levante, e abbonda in selvaggiume. Anticamente era affai opulenta, ed è celebre per la descrizione che ne sa Virgilio nel secondo libro della sua Eneide.

18. Rodi ha un aria così buona, ed un cielo così sereno, che non vi è giorno, in cui non vi comparisce il Sole, e questa è la ragione per cui gli antichi la dedicarono a quest' Astro. Ella una volta per la grandezza, magnificenza del suo

ta per la grandezza, magnificenza del suo porto, per le sue accademie, particolarmente di pittura, e di scultura, e per gli ornamenti, onde su decorata, richiamava a se tutto il mondo.

19. Quest' Isola avea miniere di serro, e di rame, e gli abitanti abili nell'arte d'impiegar metalli ne sacevano armi, ed istrumenti di guerra, e statue che

rappresentavano divinità, principi, ed uo-mini illustri. Il famoso Colosso del Sole che vi fu innal ato era una delle fette maraviglie del mondo, e n'eccitò lo stupore . I fuoi tempj erano ripieni delle pitture di Parrasio, di Protogene, di Zeusi, e di Apelle, e di altri gran maestri. I fuoi abitanti erano i più eccellenti uomini di mare , e la legge Rodia , che ne regolava gli affari fu il fondamento di tutte le leggi, che l'altre Nazioni hanno fatte rapporto al mare. Essa su la fede dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, ma caduta in mano dei Turchi nel 1552., il commercio non è come una volta vi fioriva, anzi vi regnava, 20. Il paese però in generale abbonda in frumento, miele, cerà, olive, fichi, limoni ec. Le montagne racchiudono miniere di ferro, di rame, e di altri mi-nerali. Le principali manifatture fono quelle di sapone, di camellotti, e di tapezzerie : la Città è il mercato comune : di queste opere, siccome anche di tutte l'altre mercanzie dell'Arcipelago, come 5-c.

grani, vini, frutti, cera, cordovane, cotone filato, damaschi, ed altre stoffe di seta.

21. Gli Egizi da quest' Isola tirano quasi tutto il loro legno per riscaldarsi. Qui i mercanti di Costantinopeli fanno fabbricare la maggior parte dei vascelli di guerra che compongono la marina del Gran Signore, per mezzo di una certa somma che la Porta loro somministra.

22. Scarpanto, anticamente Carpato, abbonda in vini, frutti, e in pernici afai delicate. Vi fono ancora mipiere di ferro, e di marmo, e vi fi pesca del bel corallo. Ha molti porti vasti, e comodi, dove vanno i vascelli ad ancorassi.

23. Stampalia è fertile, nudrisce eccellenti cavalli, e sa una pesca considerabile. Lango, o Cos produceva anticamente, e produce tuttavia dei buoni vini, ed è celebre per la nascita d'Ippocrate, del pittore Apelle, e della donna chiamata Pansila che ritrovò il modo di servissi dei vermi da seta. Lero, è nota pel suo aloè, di cui sa un gran commercio.

24. Samos, fecondo Aulo Gellio . inventò anticamente i vasi di terra, ma oggi nessuno vi s'impegna, e i suoi abitanti si servono della faenza di Ancona. Avea ancora le terre bianche che gli antichi impiegarono in medicina, ma oggi nessuno vi s'interessa. Si caricano ogni anno per Francia tre barche di frumento; i moscati sono i più belli, e migliori frutti dell'Isola, ma il vino che se ne fa è uno dei più eccellenti . La maggior parte di questo vino si trafporta a Scio, Rodi, e a Napoli di Ro-mania. L'olio è affai fino, e ne va in Francia, fiecome ancora vi manda il frumento, ed il formaggio. La sete anche è bella: tutte le montagne fono di marmo bianco : il miele, e la cera vi fono maravigliose, in somma, quest' Isola non è ignota ai Commercianti,

## **BBBBBBBBBBBBBBB**

#### L I B R O VI.

# Commercio dell' Africa .

1. L'Africa è una delle quattro parti del Mondo; più piccola dell'Asia che ha all'Oriente, più grande dell'Europa che ha al Settentrione. E' attaccata alla prima parte per mezzo dell'Istmo di Suez, ed è separata dalla seconda per lo Stretto di Gibilterra.

2. L'Oceano, il Mar Mediterraneo, ed il Mar Rofio la circondano, ne fanno una Penifola, e questa fituazione ne forma una vasta estensione di Coste, fulle quali folamente gli Europei fanno il loro commercio.

3. La Costa Orientale che si estende da Suez sin presso il Capo di Buona Speranza è bagnata dall'Oceano, e dal Mar Rosso. Non si hanno che pochissime cognizioni del paese entro terra, ed anche il poco che fe ne fa non può intereffare nè l'avidità del commerciante, nè la curiofità del viaggiatore, nè l'umanità del filosofo.

4. Gli stessi Missionari che aveano satto qualche progresso in quelle contrade, e specialmente nell'Abissina, disgustati dall'improprie, e dure maniere colle quali erano trattati, hanno abbandonati quei popoli alla loro leggerezza, e persidia.

5. Le spiagge non sono, il più soven-

5. Le spiagge non sono, il più sovente, che spaventevoli scogli, ed anmassi di cocente, ed arida sabbia. Quelle, che furono conosciute opportune a qualche specie di coltura si trovano attualmente divise fra i naturali del paese, gli Arabi, i Portoghesi, e gli Olandesi. Il loro commercio limitato a qualche piccola quantità di avorio, d'oro, e qualche numero di schiavi è legato con quello dell' India Orientale.

6. La Costa Settentrionale dell'Africa, la quale, incominciando dall'Istmo di Suez arriva fino allo stretto di Gibilterra, confina col Mar Mediterraneo. Le spiagge per lo lungo tratto di novecento leghe sono occupate dall' Egitto, e dal Paese conosciuto, da molti secoli a questa par-

te, fotto il nome di Barbaria.

7. La Costa Occidentale si estende dallo stretto di Gibilterra sino al Capo di Buona Speranza, ed è tutta abitata da Negri. Ella fu conosciuta dagli Europei dopo la metà del decimo quarto fecolo, che vi cominciarono a fare il commercio, e di avervi degli stabilimenti. Fino a questo tempo non si conosceva l'Africa che nell' alto, e basso Egitto, e in quelle Coste, che fono sul Mediterraneo dall'imboccatura del Nilo fino allo Stretto di Gibilterra, o poco al di là.

8. Gli antichi hanno poco conofciuto tutto il gran Continente dell' Africa, ed il paese che è al di là delle sorgenti del Nilo, e delle montagne della Luna è stato scoperto da quattrocento anni in circa. L'Egitto però, e Cartagine ba-starono a renderla celebre per ogni dove, e particolarmente per la vasta estensione del loro commercio.

9. I Portoghesi però furono i primit che scuoprirono quello, che era ignoto agli antichi . Errico Duca di Viseo, il più giovane di Giovanni I. Re di Portogallo, scuoprì nel 1420, l'Isola di Madera; nel 1428. l'Ifola di Porto Santo; nel 1440. l'Isole del Capo Verde; e nel 1450. le Coste di Guinea. Nel 1480., sotto Giono vanni II., Diego Kon scuoprì i Regni del Congo, e di Angola, e l'Isola di S.Giorgio. 10. Bartolommeo Diaz paísò dopo il Capo Verde, e prese terra all'Isola del Principe, e si avanzò verso il Mezzogiorno fino all' estremità dell' Africa, che fu chiamata Capo di Buona Speranza da Vasquo della Gama nel 1498. Egli avendo passato questo Capo, e lasciata l'Africa a finistra scuopri la Costa di Mozambico, di Quiloa, di Mombaza, e di Melinda nella Baffa Etiopia. Gl' Inglefi, ed Olandesi hanno poscia fatto delle nuove scoperte in questa parte del mondo, ed ecco l'epoca, donde dee cominciarsi a vedere il commercio che vi si fa dagli Europei-

T.IV. N

11

neno temperata dell'Afia, e dell'Europa. L'Equatore la taglia in due parti eguali, ed effendo quafi tutta nella Zona Torrida, i caldi vi fono estremi. Ella cotanto vicina al Sole ha il terreno così secco, che in molti luoghi vi manca l'acqua a tal segno, che si cammineranno cento leghe alla volta senza trovar pozzi, nè siumi. Quindi si è, che sia minore il numero degli abitanti di quello de' mostri, e delle bestie seroci.

12. Ma ciò non oftante non è totalmente abbandonata dalla Natura. Il commercio ha faputo approfittarfi di quanto ha potuto, anzi l'ha fatta divenire una firada per arrivare al fempre grande, e fempre dovizioso commercio dell' Indie

Orientali .

13. Ha l'Africa frutti eccellenti, piante falutari, droghe maravigliose, e alcune miniere d'oro, e d'argento, e di fale; ha parimente quantità di bestie feroci, e selvagge, come di leoni, di leopardi, di pantere, di elefanti, di ginoceronti, di lioncorni, di camelli, di dromedari, di tigri, di fcimie, di coccodrilli, di afini filvestri, e vergati. Vi si trova ancora gran numero di civette, di pappagalli, di uccelli da canto, di struzzi, e di cavalli barbari affai stimati.

14. Vi si trovano montagne, anzi catene di montagne altissime. Le più celebri sono l'Atlante, le montagne della Luna, Sierra Lione, ed il Pico di Teyda nell'Isola di Tenerissa. Vi si trovano tre samosi Capi, il Capo Verde all'Occidente, il Capo di Buona Speranza al Mezzogiorno, e il Capo di Guardasuy all'Oriente. I suoi siumi più considerabili sono il Negro, il Nilo, il Zairo, il Zambese, e lo Spirito Santo.

15. L'Africa si divide in sedici parti, e nell' Isole. Quelle sono l'Egitto, la Barbaria, il Biledulgerid, il Sara o Deserto, la Nigrizia, la Guinea, il Congo, la Caffreria, il Monopotapa, il Monoemugi, il Zanguebar, la Costa d'Aian, l'Etiopia, la Nubia, la Costa d'Abez, e lazzi, delle sue statue, delle sue mummie, dei suoi obelischi, che servirono poi di ornamento alla grandezza Romana.

3. Ma niun monumento ci è restato di quel samoso Faro, che anche formava una delle maraviglie del Mondo, la cui straordinaria altezza sacceva sì, che il suoco, che di notte vi risplendeva in grazia dei naviganti, parve, che sosse emulo a quello della Luna.

4. Non oftante che l'arti, e le scienze sieno totalmente decadute in Egirto, ed appena è possibile di riconoscerio, ed appena è possibile di riconoscerio qualche traccia, non lascia di farvi sempre un commercio assai considerabile, e dell'Africa, e dell'Assa, ed anche dell'Indie, e dell'Europa. Così bisogna conchiudere che non vi sosse situazione più favorevole per lo commercio, quanto quella di sì bel paese.

5. La quantità di grano che produce lo faceva anticamente chiamare il granajo dell'Impero Romano, ficcome egli oggidì è quello dell'Impero dei Turchi., che ne fono i padroni. Oltre al grano, l'Egitto produce del rifo, della sete, della cassia, del bassamo, delle piante, e semplici eccellenti. Se ne trasportano datteri, cuoi, lini, tele, ed il giunco donde si faceva la carta, vi cresce in abbondanza.

6. Il Nilo trasporta in Egitto tutto ciò che l'Etiopia racchiude di più utile, e di più prezioso. Gli Etiopi vendono la loro mercanzia agli abitanti della Nubia, e questi popoli attraversando le montagne spaventevoli, che li separano dall' Egitto vi vengono ad apportare questi preziosi effetti. Non vi è anno, in cui non parte da Sannaar una caravana per questo viaggio. Ella porta in Egitto dai diversi luoghi dell'Africa polvere d'ore, denti di elesante, ebano, musco, penne di struzzo, diverse gomme, ed una infinità di altre mercanzie di prezzo, tralle quali due, o tre mila Negri, che si portano a vendere in Egitto.

7. Bifogna dunque conchiudere che un commercio così confiderabile dee produrre somme immense, e sar dell'Egitto uno dei più ricchi paesi del mondo. Questo paese non produce in verità nè oro, nè argento, nè pietre preziose, ma sorse non vi è paese sopra la terra, dove queste produzioni della natura sieno meno

rare, e più comuni.

8. I lini, donde si fabbrica una gran quantità di tele, che di là si spargono in tutte l'altre parti del Mondo : i cotoni che vi si raccolgono in abbondanza, e che si mettono in opra; i grani, i risi, i legumi, il zucchero, il caffè, i cuoi, i marocchini, ogni forta di droghe, e di aromi, ed altri prodotti chiamano in Egitto somme immense dall' Afia , dall'Europa, e dall' Africa. Non vi è anno, in cui non vi si portano dalla Francia, e dall' Italia più di quattro, o cinquecento mila piastre; dall' Africa mille, e duecento quintali di polvere d'oro; e da Costantinopoli, e dall'Asia più di un milione di scudi tanto per la compra del rifo, e del caffe, che per le differenti tele .

N'4 9.Le

Walls

9. Le mercanzie che si portano in Egitto dall' Europa vi vengono da diverse Nazioni, l'antimonio, il sublimato, l' argento vivo, vitriolo, cinnabro, acciajo di Venezia, piume, carta, drappi, corallo bruto di Messina, tartaro rosso, alume di rocca, legno del Brassle, e tutte le chincaglierie, che vanno quasi tutte da Francia, e da Germania per Venezia.

10. L'Egitto poi manda gomma Arabica, mirra di Abiffinia, incenso in lagrima, storace, aloe, oppio, indaco, zucchero, cannella, coriandro, casse, pepe, garosano, noce moscata, lino, corone, cera, reobarbaro, denti di elefante, lana, piume di struzzo, sale ammoniaco, nitro, varie sorte di tele, mossellini, ed alcune stosse, e quantità di pelli di bufali, bovi, e vacche.

11. Anche i Negozianti Turchi trafportano dal Cairo, e da Alessandria le mercanzie di Oriente a Costantinopoli, e in altre città del Gran Signore sopra i bastimenti, che si chiamano Saiche che

fono

fono a specia di grosse tartane, dove anche caricano riso, lino, zucchero, ed altre produzioni dell' Egitto, e questo commercio non è di poca considerazione.

12. Il commercio di Egitto non lascia di essere considerabile dalla parte dell'A-sia, donde vengono al Cairo continovamente delle caravane cariche di ricchezze, e che vi sono condotte per questo braccio del Nilo, che va a scaricarsi nel Mediterraneo vicino a Damiata. Dall'A-rabia, e dai contorni della Mecca viene al Cairo il balsamo bianco, di cui le Dame fanno un sì grand'uso per conservare il loro tinto. Tutto il sapone che si usa nell' Egitto viene dalla Palestina, che è assai buono.

13. I diversi paesi dell'Africa non contribusscono meno del resto del mondo ad arricchire il commercio d'Egitto. Non vi è anno, in cui non vengono caravane da Tunisi, Tripoli, ed Algieri, ed anche dalle, provincie le più rimote di questa parte della Terra, in maniera che vi si vede un abbordo continuo delle mer-

canzie, che vi arrivano da tutto l'Universo. Una caravana di sette, o otto messi di cammino sin dalle rive dell'Oceano, per mezzo di Pez, Marocco, Tripoli di Barbaria, viene al Cairo a traverso di deserti immensi, che bisogna traversare. Vi porta la polvere d'oro, e ne riporta rame, ed una certa specie di conchiglie che servono di moneta corrente nel lor paese.

14. L'Egitto è considerato dai Geograsi in tre aspetti : lo chiamano alto, mezzo, e basso per relazione al corso del Nilo che lo traversa dal Mezzogiorno,

al Settentrione.

15. L'alto Egitto, chiamato dagli antichi Tebaide, e dai moderni Said, è montuofo, e sterile ad eccezione di alcuni luoghi nei contorni del Nilo, ne' quali nace il grano in abbondanza in tempo dell'inondazione di questo siume.

16. Quì era la famosa Tebe, che n'era la Capitale, e che le avea dato il nome celebre per le sue cento porte, e per tanti pubblici, e privati edifizi, ma che oggi è così rovinata, che non si conviene del luogo, dove sosse fabbricata. Quì si ritirarono tanti Anacoreti, che resero affai celebri i suoi deserti. Ma oggi il commercio non vi sa alcuna comparsa, e tutto è in desolazione.

17. L'Egitto di mezzo è un poco più ferrile dell'alto Egitto, ed ha la Città del Cairo che è la capitale di tutto l' Egitto, e Suez. Queste due Città si conoscono ancora per lo loro commercio.

18. Il Cairo è fituato sul Nilo al di sopra delle sette bocche, per mezzo delle quali questo siume si scarica nel Mediterraneo. Questa gran Città ha diverse manifatture, e trall'altre di quei bei tappeti che diconsi tappeti di Turchia. La scoperta dell'Indie Orientali per lo Capo di Buona Speranza ha rovinato il suo negozio, e quel che ha l'Asia di più raro non perviene più in Europa, come una volta, per via di questa Città, e di Alessandria. Ma ciò non ostante e oggidì una delle Scale del Levante. L'antica Città di Mensi, dove soggiornarono i Faraoni, e che

e che al presente è in ruina, era fabbricata un poco al di sotto del Cairo sulla smistra riva del Nilo.

19. Quando i Portoghesi non aveano ancora scoperta la strada del Capo di Buona Speranza per andar all' Indie, tutte le mercanzie dell' Indie, e del resto dell' Asia venivano in Europa per mezzo del Cairo, situato due giornate lontano dal Mar Rosso.

20. La nuova strada dell' Indie ha diminuito, ma non ha fatto cadere tutto il commercio del Cairo, dove a riserba delle tre spezierie, di cui gli Olandesi si reservo padroni, e lo sono, non vi è mercanzia dell' Asia, che non vi si possa trovare.

21. I Francesi hanno un Console nel Cairo, che è il primo di tutti quelli, che mantengono nelle Scale del Levante. Sotto questo Console vi sono due Vice-Consoli, l'uno ad Alessandria, e l'altro a Rosetta. I Veneziani, che dopo i Francesi vi fanno più commercio, anche aveano il loro Console ad Alessandria

22. Il più gran commercio del Gairo passa per le mani degli Ebrei, e degli Arabi, che ve ne sono in gran numero, e che fanno coi mercanti Turchi il commercio del Mar Rosso, donde tirano la maggior parte delle mercanzie, che ho

poco prima descritte.

23. Questo commercio si fa per Suez borgo situato al sondo del Mar Rosso dalla parte dell' Egitto, quarantacinque leghe distante dal Cairo, e separato da una pianura di terra serma, assa comoda per le vetture, e per quel commercio. Le mercanzie di Europa condotre dalle caravane arrivano in questa piccola città, il cui porto non è tanto buono: di là si trasportano a Jedda per mezzo di una storta di trenta, o quaranta vascelli una lega distante dalla Mecca; poi a Mocha città d'Arabia all'entrata dello stretto di Babel-mandel, per dove il Mar Rosso comunica coll' Oceano Indiano.

24. Così a Suez abbordano ancora tutte le mercanzie, che i Negozianti Turchi del Gairo tirano dalla Peria,

Suez

Suez, tra tutti i luoghi del mondo; è quello che sia più sprovveduto delle cose necessarie alla vita, ma è celebre per lo nome che da all' Istmo, che unisce l'Asia coll' Africa, e per la sua situazione dall' Indie Orientali, e di cui il magazzino generale per l'Égitto è a Mocha, dove questi Negozianti hanno i loro Commissionari.

· 25. Il Cairo per mezzo di Alessandria e di Rosetta, che sono i due Porti, fomministra all'Europa le mercanzie dell'

Egitto , e dell' Africa.

26. Le mercanzie che escono da que-· sti due Porti sono immense ; le principali, fono il lino, il belzoino, la gomma Arabica, la gomma di Tragacanta, la gomma lacca, la mirra di Abissinia, l'incenso, alcuni balsami, lo storace, l'aloè, l'oppio, il forbetto, la cassia, il. cocco di Levante, il coriandro, il caffe, il cardamomo, il ben , la coloquintide , la fena, il zafferano, il cotone, la cera , la salsaparillia , il reobarbaro , le penne di struzzo, e di airone, le mummie, il sale ammoniaco, lo stirio marino, le madriperle, le tele, i tapeti, il muschio, le pelli di bue, di busalo, e di vacca', i cordovani rossi, e gialli, e le pelli di sagrino, e ili vino di Ebron, solo vino, che esce dall'Egitto, ottimo, e alquanto simile al vino del Reno.

27. Riceve il Cairo dagli Esteri, agarico, arfenico, orpimento, antimonio, argento vivo, sublimato, cinabro, vitriolo, filo d'ottone, e di ferro, latta, acciaso, piombo, carta, rasi, panni, cocciniglie, corallo, alume di rocca, legno del Brasile, ed altro.

28. Cairo, questa così celebre Scala del Levante, lo potrebbe essere un altra volta dall'ultimo Oriente, se i Turchi prendessero qualche cura del commercio del Mar Rosso, e vi mantenessero stotte, prendendo le misure necessarie per sar passare con sicurezza i loro vascelli nell'India.

29. Si è fatto un conto, che il paffaggio dei vascelli da Marsiglia ad Aleffanfandria non è ordinariamente che di quindici, o venti giorni: che di la le mercanzie in tre, o quattro giorni paffano al Cairo, e dal Cairo a Suez in altri tre giorni, e che quafi in ogni tempo da Suez, e Suratte vi paffano trenta, o trentacinque giorni. Così non farebbe impofibile di far paffare una lettera fra cinquanta giorni da Parigi, a Suratte. Ma ciò non offante vi fono tanti offacoli a far riuscire questo difegno.

30. Il Basso Egitto è la più fertile delle tre parti, che compongono questa Regione. Le sue Città principali in affari di commercio sono Alessandria, Damia-

ta, e Rosetta.

31. Alessandria una volta la migliore, e la più considerabile Città dell' Africa, dopo Cartagine, oggidì non è che un ammasso di case rovinate, ed ha pochissimi abitanti, ridotta a tre o quattro mila persone rifugiate dalle differenti Provincie della Turchia. Le sue mura ancora fussistono dal tempo di Alessandro il Grande suo fondatore.

32.IL

32. Il suo commercio è poca cosa in paragone di quello, che era prima della navigazione nell'Indie per l'Oceano. I Provenzali tra tutti gli Europei sono quelli che lo fanno più valere, e non passa anno che non vi spediscono 80., o 100. vascelli per caricarvi tele del Levante, spezierie, penne di struzzo, semi semplici, radici medicinali, mummie, ed altre cose.

33. E' una città tutta nuova, la cui fondazione non arriva ai dugento anni. Il commercio vi si è totalmente accreciuto particolarmente nel secolo poco sa secoro, che questa città è una delle più potenti dell'Egitto.

34. Le Nazioni stabilite in Alessandria per lo commercio sono gl'Inglesi, i Francesi, i Veneziani, e gli Olandesi. I viaggiatori però sanno menzione dei soli Olandesi in materia di commercio in questa Città.

35. Gl' Ingless non vi hanno che un piccol numero di mercanti, ma ci mandano molti vascelli, alcuni dei quali forma.

O no

no caricati per conto degli Ebrei, e dei

Turchi.
36. Il commercio dei Francesi è confiderabile; i Veneziani, e gli Olandesi vi hanno avuto per lo passato stabilimenti, e Consoli, ma le gran bancherotte fatte dagli stelli Consoli hanno rovinato

questo commercio.

37. I Svedesi vanno di rado ad Alesfandria. Gli Ebrei anche vi hanno parte, ed entrano in concorrenza colle Nazioni di Europa per mezzo di segrete convenzioni col doganiere, che loro permette di dare le mercanzie a miglior mercato.

38. Gli oggetti di commercio di esportazione di Alessadria sono gl' istessi che quelli dell' Egitto in generale; lino, tela di cotone, mirra, incenso, cuoi di bufalo, e di vacca, marocchini rossi, e gialli, cotoni in lana, ed in filo, zasserano, gomma arabica, sale ammoniaco, e casse.

39. Alessandria, e Rosetta, distante l' una dall'altra dieci o dodici leghe, e che si trovano ambedue all'imboccatura del Nilo, servono di porto al Cairo, che n'è lontana novanta leghe. I Vaccelli che vengono dall'Europa vanno a sericar le loro mercanzie davanti all'una, o all'altra, e qui prendono quello, che debbono riportare. Il Cairo, Alessandria, e Rosetta sono annoverate fralle Scale del Levante.

40. Damiata sulla destra sponda del ramo orientale del Nilo, che otto miglia al di sotto si perde nel Mediterrano, è ancora grande, ben popolata con un buon porto, che vi chiama molti bastimenti, e la rende assai trafficante.

41. Élla è la più ricca, e la più commerciante città dell' Egitto dopo il Cairo. E' un intraposto considerabile delle mercanzie dell' Egitto che vengono per mezzo del Nilo, come il grano, il riso, e i lagumi, che vi sono apportati dalle Saiche, che continuamente vi abbordano.

42. Questa città è mercantile come Rosetta. Non vi è anno che nou vi si veggono dugento vascelli. I Francesi vi hanno stabilito dei mercanti, che vi fanno un gran commercio. N' escono ogni anno dei risi, la maggior parte de' quali è mandata in Turchia, ed il resto a Livorno, a Marsiglia, e a Venezia. N' esce ancora quantità di lino per Venezia, Livorno, e Marsiglia; fabbrica grosse tele, che si vendono in Francia, ed in Italia, ma la maggior parte passa in Grecia, in Costantinopoli, e nell'altre città della Turchia.

43. Il commercio di Europa tira da Damiata sevo, lino, canape, legni di costruzione. Vi si porta il sale, vino, acquavite, carte, e spezierie.

44. Rosetta sulla sinistra sponda del ramo Occidentale, ed il più navigabile del Nilo, che tre miglia al di sotto cade nel Mediterraneo, ha un porto assai buono, siccome quantità di zucchero ne' suoi contorni. Ella è piccola, ma ben popolata, e mercantile.

45. A Rosetta si fa ancora un Commercio considerabile di schiavi bianchi, che che vi vengono da Costantinopoli, e da Satalia, e dei Negri che vi si mandano dall' Egitto. Tutti gli Eunuchi del Serraglio, e dei particolari, tutt'i Negri dell' uno, e dell' altro sesso, che si veggono nel resto della Turchia, vengono per la maggior parte dall' Egitto, dove in contracambio si mandano infiniti bianchi, uomini, e donne.

46. Il commercio di questa città è affai considerabile, perchè ella è come l'intraposto di tutte le derrate, e mercanzie che vengono dal Cairo, e dall'Alto Egitto, e di tutte quelle che vengono da suori, sia per mare, sia per terra, e che vi s'imbarcano per rimontare il Nilo. In generale vi si mandano, e vi si raggono le stesse mercanzie come in Alessadria, ma in minor quantità.

CAP.

# ISTRUZIONI

### C A P. II.

214

## Commercio di Barbaria .

r. A Barbaria è il paese più fertile, il più mercantile, il più popolato, ed il più Settentrionale di tutta l'Africa. Ella n'è la sola parte che sia situata nella Zona temperata Settentrionale. Ha al Settentrione il Mediterranco, all'Oriente l'Egitto, al Mezzogiorno il Biledulgerid, e all'Occidente l'Occano Atlantico.

2. Le mercanzie che se ne tirano sono penne di struzzo, indaco, oro in potvere, datteri, cera, stagno, lane, pelli di capra per sare il marocchino, corasto, grano, orzo, miglio, e cavalli, che si chiamano Barbari.

3. I mercanti di Europa caricano i loro vascelli per le Coste di Barbaria dei drappi di Francia, di Spagna, d'Inghilterra, e di Olanda di tutti i colori, e quasi della stessa finezza, e qualità di quelli destinati per le Scale del Levante.

Vi fono drappi fcarlatti, broccati, velluti, tele di Bretagna, di Roven, e di Olanda, moffelline per far turbanti, fpezierie, ogni forta di droghe, cotone, tabacco, zucchero, carta, acciajo, chincaglierie, e mercerie, come coltelli, forbici, fpille, achi, e piccoli fpecchi.

4. Non è minore il commercio, che fanno i mercanti Cristiani sul bottino che i Corsari rapportano al ritorno della loro corsa, che mettendo in vendita tutto ciò, che non conviene al paese, o alla loro Religione le vendono a buon prezzo ai Cristiani, che vi guadagnano qualche volta il 400, per cento.

5. Queste mercanzie sono vini, acquavite, birra, olio, carne, pesci salati, ed altre cose simili, delle quali si sanno caricamenti per l'Isole Antille. I Confoli fanno spesso questo traffico, e rimandano in Europa le stesse mercanzie ricomprate dalle mani degl' Insedeli.

6. I principali Regni, o Repubbliche che si veggono sulle Coste di Barbaria, sono Tripoli, Tunis, Algieri, Marocco O 4 e Fez.

e Fez. Il governo. di Marocco, e di Fez è intieramente Monarchico, quello di Tripoli è Repubblicano; quello di Tunifi, e di Algieri ha dell'uno, e dell' altro.

7. Non vi parlo del Regno di Barca, che fa parte della Barbaria, e che appartiene al Turco, perchè il paese è poco popolato, e quasi sterile il terreno a cagione della sua sabbia, e delle sue rupi. L'arena è così leggiera, che agitata dal vento è capace ad inviluppare i passagieri, e ravvolge le strade a segno, che i viaggiatori, per non ismarrirvisi, debbono ofiervare le stelle, e la bussola.

8. Una volta dividevasi in Cirenaica, già chiamata Pentapoli per le cinque Città, che la componevano, cioè Cirene, Berrenice, Artinoe, Tolemaide, ed Apollonia, delle quali appena appariscono i vestigi, e l'altra parte su detta Marmarica o Ammoniaca, dove era il celebre

Tempio di Giove Ammone.

o. Tutto era allora confiderabile, anche per l'oracolo, che in quel tempio si andava a consultare. Erodoto parla degli Ammoni come di una Nazione numerosa, che avea i suoi Re, e saceva la guerra alle Nazioni vicine. Apollonia, secondo Tolommeo, era un celebre intraposto di commercio, e Cirene è chiamata città grande da Strabone, il quale con Tito Livio ci ha conservato monumenti tali, che depongono della grandezza, e dell'importanza di questi luoghi. Ma tutto ora è nullo, e gli Arabi, che lo abitano vivono di ladronecci.

10. Gli altri Stati però hanno una quantità di porti ful Mediterraneo, ed i regni di Marocco e di Fez ne hanno anche nell'Oceano, che fervono egualmente al commercio delle Nazioni Cristiane, ed al ritiro de' vascelli Corfari.

11. I più confiderabili di questi porti, dove si sa gran commercio, è dove ristedono i Consoli, sono Tripoli, la Goletta, che è quello di Tunis, Algieri e Salè:

12. Tripo'i non è più grande, ne migliore del Regno di Barca, ma ha un porto, gran copia di datteri, ed in alcuni luoghi il terreno vi produce grano, limoni, aranci, fichi, ulive, e zafferano stimato il migliore del mondo. E' molto popolata, sa qualche commercio di tela che fabbrica, e di seta, benchè la fua principal ricchezza provenga dal corfeggiare dei suoi abitanti. I Veneziani, e i Genovesi sono quelli, che vi fanno il più gran commercio.

13. Vi si porta qualche chincaglieria di poco valore, stosse di lana, ma gli assari commerciali coll' Europa sono po-

chissimi .

14. Tripoli è più considerabile per le sue caravane, che mantengono un gran commercio coll' interiore dell' Africa.

di Tombut, drappi blò, verdi, gialli, violetti e rossi, ma molto più di questi ultimo colore; vetri, che vengono da Venezià, e da altri luoghi di Europa, corallo lavorato di diverse maniere, carta, bacili di rame, ed altre cose di questa natura. Ne riporta datteri, penne di struzzo, schiavi, ed oro.

16. Tunifi, fabbricata sulle ruine della antica Cartagine, sa commercio di tele, e di drappi, e nella sua gran piazza sempre si vede un gran numero di mercanti, e di botteghe di drapperie, e biancherie, che passano il numero di tremila.

17. Le produzioni del suo territorio consistono in grano, olio, seta, cera, cuoi, pelli, legumi, frutti, lana, cavalli, ec. Le sabbriche, che alimentano il commercio di questo Stato, sono sopra tutte, quella dei cappelli, e dei cappotti, drappi, e di altre stoffe.

18. I cappelli, di cui si servono gli Orientali, e che si fabbricano in Tunisi sono fatti delle più belle lane del paese, e di Spagna. La maggior parte passa al Levante sopra vascelli Inglesi, Veneziani, ed Olandesi, che queste differenti Nazioni noleggiano ai Turchi, e ai Mori di Tunisi. Si pretende che n'escono più di 150. mila dozzine, e che danno una rendita al Bey di Tunisi più di 186. oco piastre per suoi diritti. Il di più del loro carico consiste in lana, polvere d'oro e piombo.

19. L'Egitto ha anche l'olio di sapone da Tunisi, che è dessinato per le Moschee della Mecca, e di Medina, e dà in ritorno casse, riso, canape, e cotone.

20. Tunisi riceve la polvere d'oro, che manda in Levante per mezzo delle caravane di Salè, e di Gademes. Queste due caravane che hanno luogo ogni ano, sono i più gran mezzi di commercio per Tunisi. Esse vi conducono schiavi Negri in gran quantità.

Negri in gran quantità.

21. Il principal commercio di Tunificogli Europei si fa coi Veneziani, e i Genovesi. Questi vi portano drappi di Spagna, stosse di lana, di seta, d'oro, e d'argento. Ne riportano olio, grano, cera, lana, cuoi, e marocchini. Gli Ebrei sono quelli per le mani dei qualipassano queste differenti mercanzie.

22. Tunisi può ricevere per due milioni di mercanzie straniere, e vendere le sue per due milioni cinquecento mila lire. I Francesi entrano per due terzi in queste operazioni, e i Veneziani, Genovesi, e Toscani per tutto il resto.

23.AL

23. Algieri, la Numidia degli antichi, ha i più famofi, e i più ricchi Corfari del mondo. Vi fono mercanti di diverfe Nazioni, e indi gran quantità, che occupano nei due Bazarri due mila botteghe in circa. Quafi tutto il traffico, che vi fi fa paffa per le mani degli Ebrei. Se ne può tirare quantità di grani, e tragli altri frumento, orzo, ed avena. Ma il più gran commercio degli Algerini confifte nelle corfe che fanno fu i vafcelli Criftiani in tutto il Mediterraneo, ed in una parte dell'Oceano.

24. Le produzioni confistono in grani, sale, orzo, save, vini, olio, lane, cuoi, cera, miele, e penne di struzzo, diversi frutti, tra quali i fichi, e l'uve sono

oggetto di esportazione.

25. Non mancano in Algieri, come nel resto di Barbaria, miniere di piombo, di ferro, di sale, falnitro, e di alume.

26. Le sue manifatture sono: lane proprie all'uso delle genti del paese, ma che ne portano molte in Egitto; velluti destinati tutti per lo Levante, cinture di lana lana destinate per l'istesso luogo; cappelli all'uso di Tunis, ma che si confumano tutti nel paese; alcuni marocchini, di cui parte passa in Europa, ed il resto per l'uso del paese; sapone, parte per essi, e parte per Morea, e per le Scale del Levante.

27. Le principali Nazioni di Europa, che fono in commercio con Algieri, e che frequentano i porti di questo Regno, fono i Francesi, gl' Inglesi, gli Olandesi. i Toscani, e gli Svedesi. Gl' Inglesi, e i Francesi mandano coi loro vascelli, e gli Ebrei di Livorno con un vascello neutrale, drappi, spezierie, carta, chincaglierie, caffè, zucchero, tele, alume, indaco, cocciniglia, e ne ricavano il pagamento in lana, cera, penne, cuoi, olio, e mercanzie che provengono dalle prede . I ritorni , quantunque fieno un quarto più forti delle spedizioni, non passano annualmente un milione di lire. La metà è per la Francia, e i suoi rivali fi dividono il resto, o presso a poco

28. Il Bastion di Francia è una piccola fortezza fabbricata all'estremità del Regno di Algieri, dalla parte dove ha le sue estremità con quelle di Tunisi.

29. Appartiene ai Francesi sin dal 1561; ed ha un piccol porto capace solamente di ricevere le barche, o scialuppe, che vanno alla pesca del corallo, in considerazione delle quali i Francesi si sono stabiliti in questo posto.

30. Il Bastione è stato conceduto ad una Compagnia, la quale ha ancora la Calla, Capo di Rosa, i porti di Bona, e di Collo, il cui commercio è di suo dritto privativo ad esculpione di tutti i Negozianti Francesi.

31. I grani, i legumi, i cuoi, il sevo, la cera, i cavalli barbari sono le mercanzie, che si possono trafficare coi Mori dalla concessione della Compagniai

32. Tra il Bastione, ed il Capo Negro vi è l'Hola di Tabarco dipendente dal Regno di Tunisi, e ceduta da Solimano II. a Carlo V., che accordò la pesca dei coralli nel mare di quest'Hola sul-

ai Grimaldi, e Doria; pervenne poi ai Lomellini di Genova, ed è finalmente ricaduta nel dominio Tunifino . Si fa fulla costiera buon negozio di grano, cuoi, cera, che si trasportano in Europa per mezzo dei bastimenti Francesi.

33. Fez è un Regno, che facea una volta parte della Mauritania Tingitana: produce ogni forta di grano, ed ha i più belli, e migliori cavalli di tutta la Barbaria. Le sue foreste sono piene di bestie seroci, e principalmente di leoni i più crudeli di tutta l'Africa.

34. Questo Regno è unito al presente con quello di Marocco, ove si trovano miniere d'oro, e d'argento, e di rame, ma la sua rendita maggiore consiste nello spaccio che fa delle sue pelli, siccome ancora della fua cera, del fuo olio, del fuo zucchero, e del fuo pastello.

35. Marocco ha un territorio fertile; e può bastare a se stesso, così per l'abbondanza delle fue produzioni, come per quello che vi bisogna, e che esige la temperanza del suo clima. Nella fecondità

del suo suolo consistono le sue ricchezze: i suoi grani, i suoi frutti, le sue greggi, i suoi sini, i suoi sali, le sue gomme, la sua cera bastano non solamente ai suoi siogni, ma il loro superfluo potrebbe effere ancora un oggetto immenso di commercio, e di cambio colle Nazioni.

36. L'Inghilterra è la prima tralle Potenze di Europa, che abbia cercato di stabilire un commercio per via di trattati coll'Impero di Marocco. Vi manda grossi drappi, tele, stagno, piombo, mercerie, e ferro che le sue navi prendono in Biscaglia. Ne ritira olio, cera, gomma, e denti di elesante.

37. L'Olanda fa con Marocco un commercio ficuro. Ella vi confuma quantità di tele di Siefia, molte tele comuni del Baltico, ed altre poche fiezzierie, droghe, thè, tavole, ferro di Bifceglia, e quantità di coltelli, e merci di Alemagna a N'efporta olio, cera, gomma, e denti di elefante.

38. La Danimarca, e la Svezia hanno tentato in questi ultimi tempi di far-T.IV. P vi

James on Country

vi qualche commercio, ma non vi sono riuscite. La Repubblica di Venezia vi sece l'ultimo ssorzo nel 1781, e al pari della Danimarca, e della Svezia non da ritratto dalla pace alcun frutto, se non quello della sicurezza della navigazione.

39. Lo stesso si dee dire della Spagna, Portogallo, Toscana, e Repubblica di Genova. Gli stati uniti dell'America Settentrionale hanno voluto nel 1786. approsittarsi delle disposizioni pacifiche di Marocco per sare un trattato di pace, e di commercio.

40. La fola Francia mantiene con Ma. rocco un commercio scambievolmente utile. Vi smaltisce tele di Breragna, alcune balle di seta per le fabbriche di Fez, cotone in lana, mercerie, carta, poco zucchero, poco casse, e solfo, quanto n'è richiesto dall'Imperadore, che ne sa un commercio esclusivo. Ne ritira le solite mercanzie, che n'essportano gli altri Stati di Europa.

41. Salè, città di Africa situata al di là dello Stretto di Gibilterra, è il Porto dei Regni di Fez, e di Marocco, dove si fa più gran commercio. In essa risiedono i Consoli Francesi, Inglesi, ed Olandesi, siccome ancora i mercanti Cristiani, ed Ebrei che vengono da Europer lo commercio di Marocco, e Paesi che ne dipendono, e qui hanno i loro magazzini.

42. Si fanno a Salè bellissime stoffe in, sera, o drappi di lana assai fina. Vi si fanno ancora diverse opere di bordura in sera, ed in oro.

43. Le mercanzie dell' Europa fi fcaricano nei magazzini, che i Criftiani hanno a Sale, e nell'altre città marittime a fi vendono poscia in grosso ai Mauri, a agli Ebrei. Questi le mandano ai loro Affociati fia a Marocco, fia a Fez, e a Mequinez, Tarudant, e Illoc, che dopo questa capitale, sono le principali dei tre Regni che ne dipendono.

44. La miglior parte di queste mercanzie si vende, e si consuma in queste cinque città, e particolarmente a Mequinez, che ha i più gran magazzini di P 2 grani, di cuoi, e di cera, che fono le principali mercanzie del prodotto di Marocco, e degli Stati che ne dipendono.

45. Il resto delle mercanzie di Europa che non si consumano, in queste cinque città, che ho nominate, si mandano nelle Provincie di Sara, di Dras, e di Tovet che sono del Regno di Tasilet, dove gli Arabi danno in iscambio del tibir, o ero in polvere, dell'indaco, delle perine di struzzo, dei datteri, e qualche volta un poco di denti di elefanti, che si chiamano morsil.

46. Nella parte più Settentrionale del Regno di Fez, che è la più importante per essere vicina alla Spagna, vi è Tettan, Ceura, e Tanger. Tettan sa un buon commercio specialmente cogli Olandesi, che vi hanno un Banco. Ceuta appartiene agli Spagnuoli, e Tanger è situata sullo Stretto di Gibilterra.

Tutto paffa per le mani delle più piacevoli città di Barbaria. Il commercio dei Cristiani ha molto civilizzato gli abitanti .
Tutto paffa per le mani degli Ebrei , si

quali sono più ricchi a Tetuan, che in ogni altro luogo dell' Impero di Marocco, e fanno da sensali tra i Mori, e i Cristiani.

48. Santa Croce nel Regno di Marodo co vicino al Monte Atlante, è una piecola città, dove si sa gran commercio, e sopratutto con Marsiglia. Arzilla, Alcassar, Azarona, e Tasset sono gli altri paesi del Regno di Marocco, e di Fez, dove si sa qualche commercio.

49. Non si trovano in altri Regni dipendenti dal Re di Marocco l'oro, le penne di struzzo, e l'avorio. L'oro, e l'avorio si vanno a cercare, per mezzo delle Calife Arabe, sino al Regno di Sudan, e di Gago, che sanno parte della Guinea, e più di 400, leghe lontane da Marocco. Le penne di struzzo vengono da Sara, o Dara al Sud di Marocco, verfo il Mar di Sabbia, dove gli Arabi, e i Mori gli ammazzano in gran numero, e qualche volta li prendono vivi.

50. Il commercio dell'oro si sa dagli Arabi di Marocco, e di Sus, che vanno a cercare fino a Tambucton capitale del Regno di Gago, dove lo cambiano

col sale, che vi trasportano.

51. Questo viaggio si sa per mezzo delle Calife, che sono le caravane dell' Africa. La casila non arriva che due mesi dopo a Tambouctou non marciando che la notte, coll'ajuto della bussola offervando la nascita, ed il tramontar del Sole. Questi viaggi di Tambouctou apportano molto oro in tutti gli Stati del Re di Marocco, dove è assai comune, e se ne sa un gran commercio cogli Europei.



#### C A P. III.

### Commercio del Biledulgerid .

Uesto Paese, che presso a poco comprende l'antica Numidia, è fituato tralla Barbaria al Settentione, anzi alcuni ne fanno la parte Meridionale della stessa Barbaria; l'Egitto all'Oriente, il Saara al Mezogiorno, ed il Mare Atlantico all'Occidente.

2. L'aria vi è calda all'estremo; il paese assai deserto, e quasi sterile il terreno, a cagione della sua gran siccità. I datteri, i camelli, e gli struzzi sono la rendita principale de' suoi abitanti, che sono molto oziosi, gran traditori, ladri, brutali, e crudeli.

3. Gli Arabi che vi fono tanto poderofi, quanto i nazionali, tirano una buona parte della loro suffissenza dalla caccia degli struzzi. Essi ne mangiano la carne, vendono le penne, acconciano la pelle per farne una spezia di valigia, in cui pongono le loro bagggie, e oltre a ciò

fanno del cuore i loro fortilegi, del graffo i loro rimedi, e dell'unghie orecchini.

4. Ha vari regni, e città che dipendono da Marocco, da Tunifi, Algieri, e Tripoli. E perciò il fuo commercio confifte in una parte delle produzioni della Barbaria, in camelli, e ftruzzi, le cui penne, fono affai filmate. Effa è il paese de' datteri, da cui fecondo alcuni prende il suo nome per la gran quantità che ne nascono. Racchiude ancora miniere di ferro, di piombo, e di antismonio.



CAP.

### C A P. IV.

## Commercio del Saara , o Deserto.

I. Coo anche una parte dell'antica gerid, della Nubia all'Oriente, della Negrizia al Mezzogiorno, e del Mar Atlantico all'Occidente.

2. Non vi si veggono che sabbie, e scorpioni, per cui gli abitanti si servono degii stivali per guardarsi dalle punture di questi animali.

3. Vi è ancora una quantità di camelli, ficimie, tigri, leoni, leopardi, e pantere.

4. Si trovano alcune foreste, dalle quali si tira molta gomma: Tegasoja da aminiere di sale sossile. Targa ha pasture, e una manna eccellente, che si trasporta ad Agades capitale di un Regno vicino alla Nigrizia. Il resto non è utile per lo commercio, e non basta ai bisogni de suoi abitanti, che non sussissimo d'altro, sa non di quello, che possono rubare al

le caravane. Le cafe, e i pozzi vi sono così lontani gli uni dagli altri, che si fauno spesso cento leghe senza trovare nè

alloggio, nè acqua.

6. Qui un mercante Europeo soffrì una wolta tanta sere, che diede dieci mila ducati per una tazza d'acqua, e ciò non oftanre morì poco dopo insieme con colui, che gliela avea venduta. Si veggono ancora oggidì i loro fepolcri nella strada di Darha a Tombut nella Negrizia, tanto fu memorabile l'avvenimento, che ci fa vedere, come possa esservi commercio in questo deserto.



#### CAP. V.

# Commercio della Negrizia.

I. A Negrizia, o il paese dei Negri, ha per confini al Settentrione, e all'Oriente il Saara, al Mezzogiorno il Congo, e la Guinea; e l'Oceano Atlantico all'Occidente. E' così chiamato dai popoli Negri, che hanno avuto il nome dal loro colore, per effetto del calore eccessivo del Sole, o dal Fiume Negro, che è il più grande, ed il principale di questo Paese.

2. Il Negro, e Rio S. Giovanni sono i siumi più considerabili della Negrizia. Il primo, il più grande dell'Africa, sorma i laghi di Borno, di Nub, e di Guarda, e va a cadere nell'Oceano Atlantico per tre soci principali chiamate il Fiume Serregal, il siume di Gambia, e il Negro, o Rio grande. E' quasi in tutto simile al Nilo col quale divide, per così dire, tutta l'Africa, di cui ne traversa una merà prima di gettarsi nell'Oceano, co-

me il Nilo ne bagna l'altra metà prima

di perdersi nel Mediterraneo.

3. Questi luoghi producono riso, lino, cotone, datteri, miglio, cuoi verdi , avorio , gomma , ambra grigia , polvere d'oro, rame, manna, delle quali fanno commercio, ma il principale consiste nella vendita degli schiavi . Essi ne fanno alcuni fopra i loro vicini, e vi aggiungono fino i loro propri figliuo-li, che vendono agli Europei. Questi poi li trasportano in America per lavo-rarvi il zucchero, il tabacco, e la coltura del terreno.

4- 11 Senegal, presso il quale sono il Capo Verde, e l'Isola di Gorea, è al Settentrione, il Negto verso Mezzogiorno, e il Gambia nel mezzo. I mercanti che da questo paese vanno al Gran Cairo afficurano, che essi nell' andarvi sempre salgono su questo siume, e che nel ritorno vi scendono da Tombut sino alla Guinea, e all' Oceano

5. I Portoghesi hanno avuto dei grandi stabilimenti sopra queste Coste. Ora hanno Cacheo sei leghe nel fiume S. Domenico, dove la Compagnia d'Africa stabilita a Lisbona tiene il suo magazzino delle mercanzie di Europa, e raduna quelle del paese, ch'ella traffica su questo siume navigabile più di dugento leghe. Ne tira cera, avorio, e Negri.

6. I Francesi sanno un buon commercio sulle Coste di Cantory, dove hanno un Porto per la sicurezza dei loro Commessi, e del loro traffico, che consiste in diverse sorte di pelli, e di cuoi. 7. La Compagnia Francese del Sene-

7. La Compagnia Francese del Senegal avea due principali stabilimenti su questa Costa; l'una all' Isola di Gorea, e l'altra all' Isola di S. Lodovico all'imi boccatura del fiume Senegal. Quest'ultima è stata ceduta all' Inghisterra nel Trattato del 1783., ed è famosa per la tratta dei Negri. Ne tirano ancor della polvere d'oro, e quantità di gomme, cera gialla, denti di elesanti, cotone, penne di struzzo, ambra grigia, ed indaco.

8. L'Isola di Gorea è il deposito delle mercanzie che appartengono alla Compagnia. La tratta dei cuoi era altra volta considerabile, e i Negri che si trassicano in questo dipartimento sono assai belli.

9. Quest' Isola su prima occupata dagli Olandesi; i Francesi se ne impadronirono nel 1628., nel 1692. su presa dagl' Inglesi, ma i Francesi ne rientrarono in possesso nel 1692, ed il suo possesso stato garantito col Trattato del 1783.

10. Gorea forma nel commercio di Africa una forta di dipartimento non per fe stessa, ma a ragion della sua situazio-

ne fulla Costa ..

ommercia, sono quelli di Damel, di Baor, di Sfin, di Thin, di Salum, e di Bal, e il fiume di Gambia dirimpetto al Porto James, che gl' Inglesi occupano in mezzo di questo siume.

12. La Francia possiede in proprietà tutte le coste di questi sei Regni. I Banchi dipendenti da Gorea sono situati in questi Regni nella Città più considerabile, più alla portata del commercio sulla riva del mare. Sono protetti, e difesi dai Re, i quali non soffrono che altra Nazione commerciasse nei loro paesi in pregiudizio dei Francesi.

13. Gli abitanti di ciascun Regno vi apportano ciò, che vi hanno a trafficare. Il commercio vi si fa per mezzo degli Interpetri, e il Governatore di Gorea dispone i luoghi più propri in questa Costa, che abbraccia più di 300. leghe di terreno.

14. Gl'Inglesi, ed Olandesi fanno un commercio considerabile coi Gialosi, popoli della Negrizia Settentrionale", per mezzo di Camino, Jamessi, e Geroep, che sono i luoghi di maggior trafsico. Gli Olandesi vi portano serro, acquavite, birra; coralli, berrette rosse, coltelli, grosse camicie di uomini, tele di Slessi; coverture di Leyden, mantelli d'Irlanda, scarpe di marocchino, cappelli, ed altro. Ma fralle mercanzie, che fanno più specie sono le conchiglie delle

Mal-

Maldive, e che si chiamano Cauris, eche vi fono portate dalle Nazioni di Europa, che fanno il commercio delle Coste di Africa .

#### C A P.

### Commercio della Guinea.

A Guinea è la parte Meridionale della Negrizia, dalla quale una volta dipendeva. Ha la Negrizia al Sertentrione, all' Oriente e al Mezzogiorno il Congo, al Mezzogiorno e all'Occidente l'Oceano Atlantico.

2. I Geografi, e i Viaggiatori non fono d'accordo fopra i limiti del paese ' al quale danno questo nome. Gli uni l'applicano alla Costa d'Africa dal Capo Bianco fino al Capo di Buona Speranza: altri la fanno cominciare dal Regno di Barac, e la terminano al fiume Gabona.

3. Si chiama comunemente Guinea tutta la Costa d'Africa, dove si sa la tratta dei Negri dalle diverfe Nazioni di Eu-

lati-

ropa. La Costa di Guinea, dove si sa questo commercio, si estende dal Capo Bianco situato al grado 19. minuti 40. di la titudine Settentrionale sino al Capo di Bautudine Meridionale. I Francesi, Inaglesi, Olandesi, Portoghesi, e Danesi vi hanno degli stabilimenti sopra una estensione di quattro in cinquecento leghe.

4. Gli Europei ne tifano ancora polvere d'oro; ambra grigia, cera, mieles cotone, cuoi, denti di elefanti, pappal galli, noci di cocos, indaco, rinfreschiide volatili, frutti, e vino Ella racchiide ancora molte miniere d'oro; Ma il Commercio che gli Europei fanno alle Cotte di Guinea ha per oggetto principale la tratta de' Negri.

vi si fa per mezzo del ferro, dell'acquativite, della tela, e della carta, che è santo ricercata, perchè serve ai Maralbous per scrivere certe pregniere, e cera passaggi dell'Alcorano, assin di alimentare la superstizione dei Negri, che dano T.IV.

no tutta la fede a queste preghiere. 6. Le vetrerie però sono necessarie alla Costa d'Africa non solamente per lo commercio delle produzioni, e degli schiavi che si esportano per l'Europa, e per. l' America, ma per ottenere le fussiftenze necessarie alla vita che il paese somminiftra. E' incredibile lo spaccio che se ne fa in tutte le Cotte dell'Africa. I Negri, e le Negre, i Mulastri, e le Mulastre ne portano delle cinture per difesa, e fenza di esse voi non avreste ne schiavi, ne pelli, ne oro, ne pesce, ne birra; e senza ferro, e senz' acquavite non avrestivo ne bovi, ne riso, ne cera ne morfile, che si chiama l'avorio. 7: Gli Olandesi vi fanno quasi tutto il commercio, e vi portano panni, tela, aromi, vetri, e lavori minuti di ferro. Hanno essi sulle Coste alcune abitazioni con buoni forti ; che dipendono dalle loro Compagnie dell' Indie Occidentali . Gi'Inglesi, e i Danesi vi hanno ancora alcuni stabilimenti, e i Portoghesi fono stati costretti dagli Olandesi di ritirarsi nell'

nell'interno del Paese, dove hanno fatto alleanza con quei naturali, e vi sono in molta considerazione

8. La Costa dei Grani, chiamata dalla maggior parte de' viaggiatori Costa di Malaguetta, o Manighetta, prende il suo nome da una specie di pepe di Guinea, luogo affai stimato, e che gli Olandesi chiamano ancora Grano, e che vi nasce in abbondanza. Questo pepe, che sa il principale negozio di questa Costa, è molto più acre di quello dell'Indie Orientali, ma vi può supplire, quando i ritorni della stotta Orientale di Olanda non sono stati così selici in queste mercanzie.

9. Le mercanzie che si tirano da questo paese sono morsile, riso, ambra grigia, sale, ed ancora in una gran quantità di rinfreschi, che vi vanno a buon mercato, a fronte di qualunque altro luogo della Costa d' Africa frequentata dagli Europei.

no la maggior parte del negozio di que-

fto paese. I primi vi hanno uno stabilimento, e i secondi vi sono stabiliti nelle rerre. Gli Olandesi anche vi trafficano, non molto meno che sull'altre Cofte dell'Africa. I Francesi vi fanno qualche commercio, ma non vi hanno residenza.

nata a cagione del gran commercio dei denti di elefante che vi si sia, e si chiama morsile. Questa mercanzia vi si trova in sì grande abbondanza, che qualunque numero di navi Europee che vi passano vi trovano sempre il loro carico. Questo è il più bel morsile di tutta la Costa di Africa.

12. L'interiore del paese è poco conosciuto, perchè dopo che i Normanni abbandonarono gli stabilimenti che ayeano sulla Costa, i naturali del paese non hanno voluto soffrire alcun Europeo, di modo che tutto il commercio di oggidi si sa a bordo dei bastimenti, e qualche volta a terra con precauzioni assa grandi di per non effere forpresi da questo popolo coraggioso, e feroce.

13. Vi è qualche cantone che produce rifo, miglio, grano di Spagna, e canne di zucchero. L'api vi fono comuni, e danno buona cera, e miele deliziofo.

14. Ma la principal mercanzia che vi fi cerca è l'avorio, e i denti di elefante. I paesi interiori forniscono una granquantità di denti di elefante, che fanno il più bell'avorio del mondo.

15. Essi sono comprati dagl' Inglessi, Olandessi, e Francessi, e qualche volta dai Danessi, e Portoghessi. Ma dacchè il commercio della Guinea è aperto a tut-te le Nazioni, l'Inghilterra ne tira più

vantaggio dell' Olanda.

16. I Negri raccontano che i paesi interiori sono così pieni di elefanti, e sopra tutto nelle parti montagnose, che gli abitanti sono obbligati a scavar delle caverne, e di farne le porte assai strette per difendersi da questi incomodi animali.

17. La Costa d'oro è più grande più Q 3 ric-

ricca, e più abitata di quella dei Denti, ed è così detta da alcune miniere, e dalla polvère d'oro che si trova in questo luogo. Ella fra tutte le Coste di Africa è la più frequentata dagli Europei, e dove molti di effi, e tra gli altri gl' Inglesi, gli Olandesi, e i Danesi hanno i loro più confiderabili stabilimenti.

18. I Francesi, e i Portoghesi che furono i primi a farne la scoperta, sono stati i foli ad averne per lungo tempo le abitazioni. Oggi essi sono i soli a non averne; i Francesi ne furono cacciati dai Portogheli e questi sono stati obbligati dagli Olandesi a ritirarsi dentro le terre,

dove fanno il commercio.

19. I principali luoghi dove fi trova l'oro, e si traffica sono Axim, Acara, Acanni, Acherva, e Fetu; l'oro di Axim è il migliore; gli altri sono più baffi , e quello di Fetu è affai debole.

- 20. Axim fu prima occupata dai Fran-cesi, ed indi dai Portoghesi che vi fabbricarono un Forte nel 1515 .. Effi lo

confervarono, e sono stati i padroni di tutto il Commercio di questa Costa sino al 1642, quando su presa dagli Olandesi,

che oggi ne sono i padroni.

21. Dopo Axim si va al Capo delle Tre Punte, per esser composta di tre montagne. I sudditi del Re di Prussia vi si carano stabiliti, e vi aveano un Forte, che abbandonarono nel 1720. al Re Negro, che è il padrone del Paese. Gli Olandesi se un madronirono nel 1725.; questo porto è uno dei più considerabili di tutta la Costa. Oltre all'oro vi è molto avorio, e schiavi.

22. Questo posto è uno dei più considerabili di tutta la Costa I Negri amano il commercio, e quelli, che non sono propri alla pesca dell'oro vanno a trassicare nell'interiore del pacse, ne riportano schiavi incatenati carichi d'oro, e, di denti di elesanti, in cambio delle mercanzie di Europa che vi hanno trassportate, tralle quali vi è il sale.

23. Sama, o Cama è un luogo dei più considerabili della Costa d'oro I

Q 4 Por-

Portoghesi: vi avevano un Banco; gli Olandesi che se ne sono impadroniti vi sanno un gran commercio, perche è il luogo, dove si radunano tutti i Negri di

quelle vicinanze.

24. Commendo ha una Fiera affai cel lebre, e delle meglio fornite di tutta la Guinea, e forse di tutta l'Africa. Il Paese è de estremamente sertile; ed abbondante in tutte le cose necessarie alla vita, e i Francesi vi avevano uno stabilimento, che serviva a somministrare al loro vascelli, e viveri, e rinsreschi di cui avevano bisogno per i viaggi in Oriente; e per lo loro sitorno in Francia.

25. Il Castello della Mina, conosciuto sotto il nome di S. Giorgio della Mina, e il Banco principale, e la miglior Fortezza che gli Olandesi hanno sulla Costa d'oro. Questa è la residenza del loro Direttore, e Comandante Generale, e di li centro del loro Commercio, dal quale dipendono tutti gli altri Banchi.

26. L'Europa deve ai Francesi questo importante stabilimento. I Francesi vi fe-

cero una Compagnia di Commercio nel 1366. che si arrettò a questo luogo, e chiamarono Mina d'oro a cagione della gran quantità di questo metallo, che vi trafficarono. Le ricchezze che vi riportarono li secero rifolvere a fabbricarvi un Castello, il che successe trall'anno 1383. e 1386.

27. Questo ricco, e selice commercio continuo sull'istesso piede sino al 1410., quando le guerre civili cominciarono al desolar la Francia. I mercanti sicuri delle gran ricchezze, che il Commercio da Africa avea loro apportato, cominciarono a vergognarsi della qualità di mercanti, a cui tutto doveano. Lasciarono i sibri, e la bilancia, indossarono la corazza; ed il commercio cadde. I Portoghesi se ne approsittarono, s' impadronirono del Castello, che chiamarono S. Giorgio della Mina nel 1484., ed il Re di Portogallo eresse una Compagnia per fare il Commercio di questa Costa.

28. I Portoghesi ne godettero a segno, che questo Commercio vi sparse tante

ricchezze nel loro paese. Gli Olandes. glielo tolsero nel 1637., e fin da quel

tempo ne sono i padroni.

29. Il terreno non è dell' intutto fertile; i Negri di Commendo, di Fetà, e del Capo Corfo danno ai Minefi per l'oro che vi abbonda, la maggior parte dei viveri che vi si consumano.

.30. Nella sua piazza ogni giorno vi è un mercato, dove si trova per l'oro,

tutto ciò che si può desiderare.

31. Il Capo Corso è vicino. Gli antichi Normanni vi hanno avuto un Banco; i Portoghesi se ne impadronirono alla caduta del commercio dei Francesi ; gli Olandesi ne li cacciarono; i Danesi lo possedettero dopo; ne furono poi cacciati dagli Olandesi, e questi dagl' Inglesi coll'ajuto dei Danesi. Questa è la residenza del Direttore Generale della Compagnia di Londra, che ha la direzione, e l'autorità sopra tutti gli stabilimenti che gl' Inglesi hanno in tutta la Guinea . :

32. I naturali sono laboriosi: chi non travaglia all' oro , bada a coltivare la terra, e dà le cose necessarie alla vita, il che produce un continuo commercio tra essi, e i loro vicini della Mina, assai utile nell'istesso tempo agli Stranieri.

33. Non se ne tira altra mercanzia, che l'oro, e nel mercato che ogni giorno si tiene si trova tutto per controcam-

biarle coll' oro . .

34. Il Direttore Inglese del Capo-Corfo non si contenta del commercio che vi
si sa: ha sempre un buon numero di bastimenti grossi, e piccoli, che vanno a
trafficare lungo le coste, e ne riportano
al magazzino generale gli effetti. Questi
si caricano sopra altri bastimenti, di cui
alcuni sono mandati in America, ed altri in Europa.

35. Nel Trattato tra gl' Ingless, e i Daness per ripigliar questa piazza su gli Olandess, si conchiuse, che i Daness vi avessero una fortezza. Questa è Friderisbourg, residenza del Commessario principale della Compagnia di Danimarca, che vi sa un commercio considerabile.

36. Acara, è un gran Regno situato

all' estremità della Costa d' oro, dove gl'Inglefi, Olandefi, e Danesi hanno ognuno di essi un Forte considerabile, che li rendono padroni della tratta dell'oro, e dei Negri .

Ella vende oro, e schiavi agli Europei. I naturali del paese intendono il commercio, e si vede che hanno ritenuto le lezioni dei Normanni loro antichi

padroni.

38. Le mercanzie che si ricercano sono le tele di Osnabrug, le stoffe di Slesia, le saje, la perpetuana, i sucili, la polvere, l'acquavite, i collari di vetro, i coltelli, le piccole vele, ed altri articoli di questo genere.

39. Lampi, Juda, Ardres fono anche considerabili per la tratta de' Negri . Le mercanzie più proprie per questo tributo in Ardres sono i grossi pendenti di orecchi di cristalto, e i taffettà di colore, le tele fine, fucili, acquavite, gran parafoli, specchi dorati, taffettà d'Italia, ed altre stoffe della Cina, oro, ed argento in polvere, collari di vetro bianco, damaschi rossi, e bianchi, tele dell'India, e dell'Europa, acquavite di Francia, vini di Canaria, coltelli d'Olanda,

stoffe d'oro, e d'argento.

40. Il Re di Ardres nel 1726., 0.1727., gelofo delle ricchezze, che il commercio fparse nel Regno di Juida, permise ai soli Francesi di fabbricarvi un Forte alla riva del mare, sperando di chiamate con questa distinzione quel commercio, che essi fanno a Juida. Gli Olandesi ne successi della storzi per impedire questo stabilimento. La fermeza che ebbero gli Olandesi sece vedere, che la Costa d'Ardres non è di piccola importanza per lo commercio.

cio nel Regno di Benin, anon offante, che gli abitanti della fua costa fieno mea ne del resto dell'Africa. La ragiono si è, che non si trova presso di elli nè oro, nè morsile, nè cuoi, nè gomma, nè cera, nè schiavi, per cui le Nazione

di Europa si espongono a tanti pericoli con questi Barbari. Gli Olandesi quasi soli ne fanno qualche commercio. Le mercanzie che se ne tirano sono abiti di cotone, pelli di leopardi, pepe, e si cambiano colle stosse d'oro, d'argento, drappi rossi, e scarlatto, velluto rosso, stosse di Harlem, vetro rosso, corallo sino, tella, limoni, ed altri frutti verdi, consetture, ed altro.

42. Il Regno di Benin è ripieno di stabilimenti che respirano la dolcezza, e l'amenità. Il Re, i Grandi, ed i Governatori delle Provincie mantengono i poveri, che sono vecchi, ed infermi, e impiegano gli altri, che sono abili al travaglio. Così non si veggono mendicanti in questo paese, e questa savia polizia fulla mendicità concorre ai progressi della popolazione.

43. Vi fi aggiunge, che questi naturali hanno il privilegio di non essere venduti come schiavi agli Europei, di modo che non se ne vendono che sorastieri. Le donne però sono escluse da

que-

questo privilegio, e perciò questa tratta

non vi può effere abbondante.

44. Nel Golfo di Guinea vi è il paese dei Camaroni così chiamato dal fiume dell'istesso nome, che s'imbocca in quefto golfo.

45. Gli Olandesi vi trafficano quantità di schiavi sulle rive del siume dell' istesso nome. Vi portano i cauris, rame, caldaje, e piatti dell' ittesso metallo.

46. Vi sono pochi denti di elefanti , ma molti schiavi, i quali sono grandi, e vigorosi. Vi si trova ancora del corallo blò, che si pesca nel Rio del Re fiume dei Camaroni.

# O C A P. VII.

# Commercio del Congo .

1. TL Congo, che alcuni Geografi chiamano Bassa Guinea, è uno dei più gran Paesi dell' Africa, ed ha la Negrizia al Settentrione, all'Oriente l'Etiopia; al Mezzogiorno la Caffreria, all' Occidente l'Oceano Etiopico, il Mare, ed il paese di Guinea.

2. I Portogheli che scuoprirono questo. Regno nel 1484., e che vi fi stabilirono nel 1491, fono quali i foli che vi fanno. il Commercio. L'altre Nazioni non fi arrestano su queste Coste, che per avervi dei rinfreschi, che cambiano con piccoli specchi, vetrerie; ed alcune altre leggiere mercerie .

3. La parte Settentrionale del Congo è poco nota : la Meridionale è più fertile, e più abitata, ed è irrigata da molti fiumi, il cui principale è il Zaire, che traversa quasi la totalità di questo

Paefe.

4. Dopo la decadenza del commercio, e della potenza dei Portoghefi , i Francefi, gl'Inglefi, e gli Olandefi vi fanno facilmente il commercio coi Negri.

fruttiferi, una specie di pepe che si chiama malagherta, che forma un oggetto di commercio. Vi sono animali di ogni fipecie, e domestici, e serocio. Vi sono miniere di diversi metalli senz eccettuare l'oro, e l'argento. Le sue montagne in diversi luoghi danno angle, let pietre preziose.

ell abitanti dei limiti lorientali, pe dei paesi vicini hanno un' abilità singolare per la fabbrica di molte stosse, come i velluti, i damaschi, e i afficia, i

velluti, i damalchi, e i taffera, i .

7. Vi fi vede Angola, quella, che fra tutte le Coste d'Africa tornifice agli Europei i migliori Negri, e nella magigior quantità. I Naviganti danno il nomo generale di Costa di Angola, ad una parte della Costa occidentale d'Africa, che comprende molti paesi fotto il neme

me di Regni, fra quali il Regno di Angola, che dà il nome alla Cotta.

8. Non si debbono considerare gli stabilimenti Portoghesi nel Regno di Angola come quelli, che gli Europei hanno alle differenti Coste dell' Africa, coè come semplici Banchi. Questi paesi sono un vero dominio della corona di Portogallo, e questa è una vera Colonia sorte, ricca, e suscettibile anche di migliorazione.

o. l' Portoghesi sono all' estremo potenti nell'interno del Regno di Angola, e la maggior parte dei Negri delle Provincie da loro sottomesse, paga alla Corona di Portogallo ogni anno un tributo di schiavi. E pure la tratta dei Negri, che si fa sulle Coste, è sempre rimasta libera all'altre Nazioni di Europa. I Frances, Inglesi, ed Okandesi vi mandano ogni anno un gran numero di vascelli, che trasportano molte migliaja di quest'infelio nelle loro Colonie dell'Anmerica, e in quelle del dominio Spagnuolo.

ro. I Portoghesi però ne trattano più; essi ne tirano ogni anno sino a 13000; che mandano al Brasile, ed è meraviglia come il Paese, per questa causa, non si

fia spopolato.

rr. Le mercanzie colle quali i mercanti pagano questi schiavi sono stosse di seta, tele, velluti, tappeti di Turchia vino di Canaria, acquavite, olio, coltelli, spezierie, grandi spille, achi, drappi di lana, e di seta, e lavori minuti di serro.

12. Il principale stabilimento de Porroghesi è a Loanda residenza del Vice Re, e per così dire la Capitale di utite quelle, che i Bianchi posseggono in questo Regno. Il suo porto è vasto, e bello. l'abbordo vi è sicuro. Qui vengono, e partono tutti i vascelli del Portogallo, tanto quelli che vengono da Europa, o che vi vasno, quanto quelli che son dessinati per lo Brasile. La sua spiaggia è piena di belle conchiglie, che servono per moneta.

13. San Salvadore è l'intraposto di tutti i mercanti Portoghesi, e la essi fanno il loro più gran Commercio. Le mercanzie che vi portano sono stosse d'argento, velluti, drappi d'Inghiltera, galloni d'oro, bacili di rame, cappelli, armi da suoco, corallo, ed altro. I Portoghesi, oltre ai Negri, tirano dal

Congo cera, e miele.

14. Loango, Malimbo, e Cabindo danno al Francesi, Inglesi, ed Olandesi una considerabile tratta di Negri, sia per lo loro numero, sia per la bontà, e per la bontà con capitali altri, e gli abitanti delle Colonie d'America li comprano sempre più cari, perchè sono più atti a sostenere il travaglio e le satiche della coltura, e fabbriche del zucchero, del tabacco, dell' indaco, e dell' altre opere penose, alle quali questi miserabili sono adoprati.

#### C A P. VIII.

# Commercio della Caffreria.

1. A Caffreria è il paese più Meridionale dell' Africa, ed è una gran Costa, che si estende in forma di semicircolo dal Congo al Zanguebar.

2. L'aria vi è assai dolce; ma gli abitanti sono quasi tutti rozzi, e senza legge. In alcuni luoghi vi sono degli Antroposagi, e non vi sono che i popoli, i quali sanno commercio cogli Olandesi, e Portoghesi, ne' quali non si osservano, come negli altri; delle qualità che tengono più della bestia, che dell'uomo.

3. La loro principale occupazione è la caccia degli elefanti, degli alci, dei rinoceronti, dei leoni, e bufali. Non fanno conto delle tele, dei drappi di lana, dei fopecchi, nè dei fonagli, dei quali fono si amanti i Negri: Stimano il ferro, il rame, l'ottone, le accette, i col-

telli, il corallo, il tabacco, e l'acquavite.

4. La Costa Occidentale è la più selvaggia, e meno nota; la Meridionale è abitata dagli Ottentotti, dove il grano, ed il vino bianco vi crescono assai inne. Il bestiame vi è comune; vi si veggono ancora dei cinghiali, dei cervi, degli alci, delle scimie, dei leopardi, dei leoni, delle rigri, degli assini selvaggi, e dei cani silvestri.

5. Gli Ottentotti, infingardi che sieno, non lasciano di applicarsi all'arti meccaniche, e vi sono così esperti, che non si comprende come si seno potuti accumente di essere il popolo del mondo il più ignorante, ed il più stupido. Se sossero meno pigri eguaglierebbero nell'arti meccaniche gli altri Africani.

6. Il commercio degli Ottentotti non confiste che in cambi a Essi non hannomoneta corrente, ne la minor notizia della sua utilità. Non fanno alcun mestiere particolare, ed ognuno vi sa quel che giudica necessario per se a Tutte le loro

loro ricchezze fi riducono a' loro be-

7. In questa Costa si trova il famoso Capo di Buona Speranza. I Portoghesi lo scuoprirono nel 1493., ma gli Olandesi vi si stabilirono nel 1653, dopo che per due secoli era rimasto come comuna a tutti gli Europei.

8. Questo stabilimento, che è il più considerabile di quelli, che abbiano sulle Coste d'Africa, ha tolto alle Nazioni Europee che fanno il commercio dell'Indie Orientali un luogo comodo di rinfreschi, ed ha ad essi afficurato un intrapotto, senza del quale è difficile a far felicemente una sì lunga navigazione.

9. Nel 1651, gli Olandesi vi sabbricarono un Forte di legno, ma nel 1680,
una sortezza di pietre con più di 60,
pezzi di artiglieria. Nelle sue vicinanzesi ossevano i bei giardini del Governatore per la Compagnia dell' Indie Orientali, nei quali si veggono quattro divisioni di alberi, e di piante le più rare
R 4. dell'

dell' Europa, dell' Asia, dell' Africa; dell' America.

to. Il commercio che vi fi fa coi naturali del paefe è poco confiderabile. Vi fi porta il vino, l'acquavite, il tabaeco, il corallo, pippe, piccoli fpecchi; coltelli; in cambio di cuoi, bellia; mi, e natte che danno agli Europei.

11. Ma gli Olandesi non lasciano di farvi un buon negozio colle navi che vi rilasciano, alle quali vendono ogni sorta di rinfreschi con gran profitto, per la gran quantità di vacche, montoni, capre, neri, e pei frutti eccellenti che raccolgono nei bei giardini, che hanno piantato in quelle vicinanze . Il porto , e l'abitazione del Capo, fomministrano ogni anno rinfreschi a più di 150. vascelli, che vi approdano; la maggior parte di questi sono Olandesi, i quali come gli altri Europei, vi prendono acqua ottima, birra, farina, montoni, pollame, e vino, e vi ritrovano le notizie importanti dei due Mondi .

12. Una delle più belle parti della

Colonia del Capo è quella, alla quale si dà il nome di piccola Roccella. Questa è una popolazione di Francesi cacciati dalla loro patria dopo la rivoca dell'editto di Nantes. Ella sorpassa tutte l'altre per la secondità del terreno, e per l'industria dei coloni.

13. I grani del Capo sono più stimati nell'Isole Francesi, che quelli di Europa. I suoi vini sono assai samosi. I primi che vi surono portati vennero dalla Persa, e dalle rive del Reno. Ogni capanna ha il suo vigneto; il vino eguaglia il miglior vino delle Canarie, ma per mancanza di botti gli Europei del Capo non ne possono fare delle gran provvisioni.

14. Vi fono delle miniere di argento, che apporterebbero gran profitto alla Compagnia Olandefe, fe fi occupaffe a fcavarle. Vi fono delle belle faline, animali domeftici; la razza dei cavalli del Capo è venuta da Persia. Vi nascono diversi arbori; quello che produge la cannella è venuta da Ceilan, e corrisponde assisi

affai bene alla speranza di coloro, che

ve lo hanno apportato.

15. La Costa Orientale della Caffreria, si ettende dall' imboccatura del fiume dello Spirito Santo fino al Zanguebar . Ella è più fertile dell'altre due Coste, e si dice di esservi in qualcheduna delle sue montagne delle miniere d'oro il più fino del mondo.

16. Questa Costa contiene il Regno di Sofala, ricco in miniere d'oro, e in morfile, e queste due preziose mercanzie vi chiamano gli stranieri, e vi fan-

no un commercio.

17. Gli Arabi sono i primi, per quan-to si crede, che son venuti a trafficarvi. Alcuni hanno preteso che Salomone, e Iram Re di Tiro vi mandavano i loro vascelli, e che questa parte dell'Africa sia quel celebre Ofir, di cui parla la Scrittura, e di cui i Savi si hanno presa tanta pena per fissarne la vera situazione.

18. I Portoghesi vi si stabilir mo verso la fine del decimoquinto fecolo; ottennero nel 1500. il permesso d'innalzare un Forte assai vicino alla Capitale, nella

quale non hanno che Fattori.

19. Essi sono i soli Europei che sauno il negozio di Sosala; gli Arabi, e sopra tutto quei di Zidden, e della Mecca, e i Maomettani di Quiloa, di Manbaso, e di Melinda anche vi sanno l'istesso.

20. I Portoghesi vi vengono con piccoli bastimenti, che chiamano sambuchi, e vi portano stosse di cotone bianche, e blò, drappi di seta, ambra grigia, gial-

la, e rossa.

21. Il commercio degli Arabi vi è più di due milioni l'anno cambiando diverse forte di mercanzie che tirano dall'Indie Orientali, e dal Mar Rosso col-

l'oro, e coll'avorio.

22. Questo Regno è inaffiato da due gran fiumi celebri per l'arene d'oro, che calano colle loro acque. Appartiene al Monopotapa, il cui Impero porta l'istesso nome.

23. I Portoghesi stabiliti a Mozambi-

co vi mandano le derrate d'Europa, che vi sono più proprie. La minor parte però di queste mercanzie si consuman in Sosala; il resto passa al Monopotapa, dove i Sosalesi le cambiano coll'oro, che si da senza pesare, facendo un commercio arbitrario, che dipende dal capriccio del venditore, e del compratore.

#### C A P. IX.

# Commercio del Monopotapa

E' Circondato questo Impero dalla Cassireria, suorche verso il Settentrione, dove confina collo Stato del

Monoemugi .

2. Il terreno produce riso, miglio, frutti, canne di zucchero, che vi nascono senza essere coltivate. Vi si vede un gran numero di struzzi, di elefanti, di buoi, e di vacche, ma pochi cavalli . I monti vi hanno miniere d'oro, e i fiumi traggono gran copia di questo metallo nelle loro arene

3. I Portoghesi sono i soli Europei, che frequentano questo Paese essi portano a Zimbave che è la Città la più considerabile, l'ordinario soggiorno dell'Imperadore di quest' Impero, drappi, e diversi utensilj di terra, che cambiano coll' oro, avorio, qualche volta col riso, o colle penne di struzzi.

4. Il Monopotapa essendo molto avanti nella terra, e non avendo alcuna provincia vicino al mare, gli Stranieri, e particolarmente gli Europei non vi fanno drittamente alcun commercio. Quello, che ne tirano i Portoghesi passa per le mani dei Sosalesi. Essi che vi hanno alcuni stabilimenti ne traggono un poco d'oro, d'avorio, e penne di struzzo in tambio di stosse, vetri, ed altre mercanzie che vi portano.

5. L'oro che se ne raccoglie è il più puro di tutta l'Africa, ed è in sì gran quantità, che i Portoghesi chiamano il Principe, a cui è soggetto il Monopotapa, l'Imperador dell'oro. I mercanti di Sosala lo cambiano colle stosse dell'Asia, e dell'Europa, che vengono per mano degli Arabi, e dei Portoghesi.

classed in one .

CAP.

#### CAP. X.

# Commercio del Monoemugi.

s. L' Situato quest' Impero trall'Equatore, ed il Tropico di Capricorno. E' molto meno conosciuto di quello del Monopotapa, e i Geografi sono divisi intorno alla sua estensione. Il paese è coperto di montagne, e comprende in parte quelle della Luna. Ha ricche miniere d'oro, e d'argento, e di rame; produce ancora molto miele, e cera.

2. Vi è ancora dell'avorio nel paese che è inassiato dal siume Cuama, per mezzo del quale si commercia con So-

fala .

3. I Portoghesi hanno un Forte nell'Holetta di S. Martino, che sa il Zimbese, fiume principale di questo Statos. Quest' Isola è vicina alla Costa di Mozambico nel Zanguebar, e i Portoghesi non si sono innoltrati troppo nel paese.

CAP.

### C A P. XI.

# .Commercio del Zanguebar .

r. IL Zanguebar è una gran costa sull' Oceano Orientale, ovvero Indiano, che ha per consini al Settentrione la Costa di Ajan, all' Oriente l' Oceano Etiopico, al Mezzogiorno la Cassireria, all'Occidente il Monoemugi, e l'Etiopia.

2. Il terreno in alcuni luoghi vi produce del rifo, del miglio, de limoni; e degli aranci, ma in molti altri è poco fertile, e nemmeno produce le cose ne-

cessarie alla vita.

3. Tutta la fua ricchezza confiste nel fuo oro, e nel fuo avorio, de' quali i popoli sanno un gran commercio coi Portoghesi, che vi hanno molte buone

plazze.

4. Il Zanguebar si divide in Meridionale, o Costa di Mozambico, e in Sertentrionale, o Costa di Melinda. Queste due parti contengono molti Regni : i principali sono quelli di Mongala, di Mozamzambico, di Quiloa nel Zanguebar Meridionale: di Mombaza, di Melinda nel Zanguebar Settentrionale, dove fi trovano ancora i piecoli Regni di Lamo, di Pata, e di Sian tributari, o almeno fotto la protezione dei Portoghefi

5. I vascelli Portoghesi commerciano dal Capo di Buona Speranza sino all'en rrata del Mar Rosso, e fanno del paese di Mozambico il loro luogo di riposo. Ogni anno vi arriva un vascello di Goa; ed un altro di Diu, che vi vengono a cambiare le derrate, che vi apportano per le produzioni di quel paese, e se ne ritornano carichi.

6. Daman ha ancora la libertà di mandarvi ogni anno una nave carica di biancherie, e di tele, di cui la maggior parte fi trasporta a Senna, a Sosala, e Mabone.

7.L'Isola di Mozambico, che i Portoghesi conquistarono sugli Arabi al principio del KVI. Secolo, ha il suo Impero anche sul Continente da Sosala sino a Melinda . La matura ha situato in questo gran spazio il TIV. fiume di Sanna per facilitare le comunicazioni trall'Oceano, e l'interiore di un paele si ricco. Ma i Pottoghesi si contentano di trafficarvi qualche avorio, alcuni schiavi, ed un poco di polvere coro.

8. Mongala frequentata dai Portoghefi è abbondante in oro; Mozambico è
più celebre per lo suo commercio che
vi si fa dai Portoghesi ad esclutione di
qualunque altra Nazione di Europa, e
degli Arabi. Il centro di questo commercio è l'Isola di Mozambico una mezza lega distante dalle Coste, dove i Portoghesi hanno una Città comoda, e ben
fortificata, che è il soggiorno ordinario
del Governo centrale, e dei più ricchi
mercanti.

9. Quest' Isola, e il suo porto sono ai vascelli Portoghesi, che sanno il viaggio dell' Indie, quello, ch' era altra volta ai Francesi l'Isola di Madagascar, e quello, che è al presente il Capo di Buona Speranza agli Olandesi, e l'Asola di S. Elena agl' Inglesi, cioè a dire, un luogo d'intrapotto, e di rinfreschi

10. Il commercio che fi fa cogli abitanti di Mozambico consiste in oro dei fiumi, e delle miniere, in argento, in ebano, di cui son piene le loro foreste; in avorio che vi si trova in maggior abbondanza di qualunque altro luogo dell' Africa, tanto vi fono comuni gli elefanti, ed in gran numero : in ischiavi che prendono alla guerra ; e che fono vassalli del Re, e dei gran Signori, che ne dispongono a loro piacere; in natte che fanno i Negri, e che si mandano a Goa, dove sono stimate, e finalmente in ogni forta di rinfreschi, come grosso bestiame, polli d'India, alcune cacce birra, riso, vino di palma, frutti, e lei gumi .

11. Le mercanzie che si danno in iscambio sono è vini di Spagna, e delle Casnarie, olio, diverse stosse di seta, di lana, e di cotone, corallo, e grezzo che si trova sempre in abboni danza nei magazzini dei Portoghesi. 22. Nel Porto di una piccola città Portoghese, che è all'alto della Sennail.

vengono i Caffri, e i Negri dai Regni, e dalle Provincie Mediterranee dell' Africa, talvolta lontane tre, o quattro meti di cammino a comprare, o a ricevere a credito le mercanzie de' Portoghefi per una certa quantità d'oro, che convengono, e che non mancano fedelmente di portare. Questo negozio dà il cento per cento, e questo è propriamente il Perù, ed il Kilì dei Portoghefi. L'oro vi è così comune, che gli utenfilj di cucina, i chiodi, ed altre cose simili sono fatte di questo metallo.

13. Il Regno di Melinda tagliato dall' Equatore in due parti, è l'ultimo
luogo dal Capo di Buona Speranza fino
all'entrata del Mar Rosso, dove i vascelli di Europa abbordano per trafficare.
E' quasi interamente nelle mani dei Portoghesi, che hanno un grande stabilimento nella Capitale. Questa Città è fabbricata sul mare, ha un buon porto, è
bello, e ricco pel suo commercio.

14. I Naturali del paese non lasciano di sar da se, e sopra i loro propri vascelli fcelli qualche negozio nel Mar Roffo, e frequentano ancora i migliori porti del l'Arabia, e del Mar dell'Indie. Ma tutto il commercio che gli Arabi, e gl'Indiani vi fanno, paffa per le mani dei Por-

toghesi .

15. L'oro, che si apporta da Sosala, l'avorio, il rame, l'argento vivo, ogni forta di stossa di seta, e di cotone di Europa, e dell'India, diverse tele pinte, particolarmente fazzoletti di Cambaja, e spezierie, riso, ed altri simili degumi, e frutti sono le principali mercanzie, o che gli stranieri apportano a Melinda, o che ne tirano dai Naturali del paese.

16. La Città è popolata da Mori di Arabia che vi hanno formato dei ricchi stabilimenti. La maggior parte dei Mercanti che vi commerciano sono di Cambaja, o di Guzurata. Essi apportano spezie, rame, argento vivo, che cambiano coll'oro, avorio, ambra, pece, e cera.

17. Il commercio consiste ancora in denti di cavallo marino, denti di elesanti, cocos delle Maldive. Vi si trova

ancora il corallo, l'ambra, e le perle.

18. I Portoghefi che erano stati cacciati dagli Arabi vi si stabilirono nuovamente nel 1726.. Vi si trova in abbondanza ogni sorta di provisione, miglio, riso, volatili, e bestiame. Il commercio vi è per tutte le mercanzie, ed
il porto, che passa per buono è continuamente ripigno di vascelli. Monbaza riceve dal continente dell'avorio, della
cera, e del miele.

#### C A P. XII.

# Commercio dell' Eriopia.

A. L'Etiopia è un nome che presso gli antichi è stato comune a diversi paesi. tanto dell'Asia, che dell'Africa. L'Etiopia ristretta nell'Africa era divisa dagli antichi in diverse maniere. L'Etiopia al Mezzogiorno dell'Egitto è celebre nell'antichità, non meno per le rica chezze del suo commercio, che per le guerre che ebbe cogli Egizì. L'Etiopia moderna ha confini assai più ristretti dela l'antica. Ma i Geografi de' nostri tempi sono meglio d'accordo degli antichi su quella parte, che si dee chiamare Etiopia.

2. Essi danno il nome generale di Etiopia alla maggior parte dell' Africa, e particolarmente della Guinea; altri intendono con questo nome l'intera Abissi-

nia, e una parte della Nubia.

3. Gli antichi Geografi davano all'Etiopia due principali divisioni, l'una detta l'alta, e l'altra la bassa Etiopia. Oggidì è divisa in Occidentale, che comprende i Regni di Congo, di Angola, e di Benguela; in Orientale che si estende da Sosala sino al Capo di Guardasuy, e si avanza molto nella terra, e in Alta

Etiopia, o Abissinia.

4. L'Impero dunque di Etiopia è di una vastissima estensione, e sarebbe uno dei più ricchi del mondo, se i suoi popoli sapessero approsittarsi dei tesori, che sono nascosti nel seno delle loro terre, abbondanti in ogni sorta di metallo, e che la fertilità del suolo loro offre quasi fenz'alcun travaglio.

5. Ne ho voluto però darvi l'idea del nome, perchè quando fentirete il Commercio dell'Abifinia, e della Nubia, e dopo aver intefo quello di quei luoghi, dove si deve estendere questo nome, potrete anche comprendere il suo

Commercio.

# DI COMMERCIO.

#### C A P. XIII.

# Commercio dell' Abiffinia .

1. L'Abissinia, conosciuta dagli antichi Geografi sotto il nome di Alta Etiopia, ha la Nubia al Settentrione, all'Oriente il Mar Rosso, il Regno di Adel al Mezzogiorno, e la Negrizia all'Occidente.

2. I Portoghefi, dopo che ebbero presa l' Isola, e la Città di Ormus nel Golfo Persico, Mascata sulle Coste dell' Arabia Felice, e l' Isola di Zocotora all' entrata del Golfo Arabico, si aprirono subito un passaggio in Etiopia, dove essi stabilirono un commercio considerabile, e dove trasportarono in appresso una quantità di

specie di Colonie.
3. Questi nuovi ospiti degli Abissini essendo divenuti sospetti surono cacciati, e interdetto ogni commercio con essi i Fu loro imputato il disegno chimerico di rivolgere le sorgenti del Nilo, che ri-

Famiglie Portoghesi per formarvi delle

trovansi in Abissinia, e propriamente nel Regno di Gojam. Così questo siume non inaffiando più l' Egitto, i Portoghesi potevano trasportare tutto il trassico, che vi si fa dalla parte del Mar Rosso, dove era ad essi facile d'impadronirsene. Ciò non ostante vi fanno qualche commercio, ma è molto differente da quello, che era una volta.

4. Dopo l'espulsione de Portoghesi gl' Imperadori di Etiopia non hanno voluto più commercio colle Nazioni di Europa. Gli Olandesi pensarono a farvi qualche intrapresa, ma ne turono rissutati, e si contentarono di qualche commercio indiaretto cogli Etiopi, che fanno ancor per

mezzo del Mar Rosso.

5. Gl' Inglesi ebbero l'istesso disegno; e l'istessa riuscita. I Francesi lo desiderarono, ma non ebbero essetto i loro de-

fiderj.

6. La Danimarca vi mandò molti favi, uno dei quali che fu M. Nigbeursh ritornò fenz' aver poruto penetrare nel luogo del fuo dettino.

7. La

7. La Corte di Londra vi mandò poco dopo M. Bruce, che scuoprì le sorgenti del Nilo, e sece meglio conosceré l'Abissinia.

8. Questo paese oggi è più conosciuato di quello, che era una volta, per le relazioni che ce ne ha dato il Cavalier Bruce. Questo favio viaggiatore su incaricato dall'Inghilterra nel 1788. di anadare alla scoperta delle sorgenti del Nilo, che tutti gli Scrittori son di accordo di collocarsi nell'Abissinia, ma nessimo ne avea dato una idea intelligibile, e sicural

og. Questo libro in nove volumi in ottavo, tradotto in Francese, e stampas a to nel 1790. è uno dei più istruttivi su questa parte poco conosciuta dell'antico Continente. Ci presenta oltre all'oggerto del suo viaggio tutto quello, che gli sembra proprio a dar qualche lume sulla Storia, e Geografia dei passi interiori dell'Africa. Il commercio ne ha ritratto il suo vantaggio; ma sarebbe stato da desiderarsi che in questa relazione l' Autore più si sosse con la contro del

pae-

paese, sulle sue produzioni, e sul suo commercio, che sopra una moltitudine di fatti istorici, che poco interessano.

10. L'Abissinia è fertile : i Turchi chiamano la parte della Costa, di cui sono padroni, il Giardino di Dio, e vi

collocano il Paradiso terrestre .

11. Produce ancora ogni forta di frutti, le canne di zucchero vi crescono con' faciltà: vi si raccoglie una gran quantità di cotone : il suo lino, secondo Galley, è il più bello del mondo, e di là gli Egizj tiravano quel lino, donde venivano quelle tele, di cui spesso si parla nella Scrittura.

12. Vi si yeggono delle miniere, le montagne di marmo non come a quelle di Europa. L'oro vi si raccoglie in abbondanza, vi è solso, sale, e pietre pre-

ziose .

13. Le produzioni di questo paese sono l'oro, l'argento, il rame, il ferro, il piombo, il zolfo, di cui vi fono molte miniere. L'oro, l'argento, ed il rame fono

fono mercanzie, e non fono convertite

14. L'oro si trova nelle Provincie di Bagemder; l'argento delle miniere del Regno di Chicova. Il terreno ne' contorni dei siumi produce miglio, lino, cotone, sale, zucchero, cera, e molti altri frutti.

15. Il sale serve per la piccola misura, è bianco come la neve, e duro come la pietra. Con questo sale gli Etiopi comprano il pepe, le spezierie, alcune stosse di seta, che gl'Indiani vengono ad apportare nei porti, che i primi hanno sul Mar Rosso.

16. Il cardamomo, il zenzero, l'alor, la mirra, la cassia, il legno di ebano, l'avorio sono ancora mercanzie, che si

tirano dall' Abissinia.

17. La foresta di Tebe traversata da un fiume dell'istesso nome somministra il più bel legno che vi sia al mondo. La Costa da ancora uccelli, scimie, denti di elesante, e cavalli marini.

18. La maggior parte delle mercanzie

descritte sono più per lo straniero, che per l'interiore del Regno. Il loro partitolare commercio consiste in sale, miele, frutti, e legumi necessari per l'uso della vira.

19. I luoghi che i mercanti Abissini frequentano assai più, sono l'Arabia Felice, e l'India, parricolarmente Goa,

Cambaja, Bengala, e Sumatra.

20. I Porti più considerabili che hanno sul Mar Rosso, dove i mercanti stranieri abbordano ordinariamente, sono Metta, Zum, Zajalla, Maga, Dazo, Patea, e Brava.

21. I Portoghesi hanno istruito questi popoli dell'arte di navigare. Dopo che l' India su aperta per mezzo del Capo di Buona Speranza, i Portoghesi, e gli altri Europei hanno dato ad essi qualche gusto per le arti, e qualche conoscenza di commercio cogli stranieri.

22. Il commercio di terra è poco confiderabile; ma ciò non offante si veggono ogni anno truppe di Abissini arrivate in Egitto, e particolarmente al Cairo

carichi di alcune polveri d'oro, che vengono a cambiare colle mercanzie del pae-Se, o con quelle di Europa, che sono loro necessarie.

23. L'altre Nazioni , colle quali gli Abiiini fanno il loro commercio per terra, sono gli abitanti del Regno di Adel. i Turchi che fono padroni di Ercocco, e di Quaqueu, i Melinieli, i popoli di Mozambico, e i Portogheli che fono stabiliti su quetta Cotta.

24, Uno dei più grandi oggetti di commercio dell' Abissinia è la tratta degli schiavi, che sono ttimati all'India, e all' Arabia per i migliori, e i più fedeli di tutti quelli dell' Africa . I mercanti Indiani, ed Arabi se ne servono come Commissionari, e Fattori nel loro Commercio, e che spesso per prezzo della loro fedeltà e del loro fervire li mettono in libertà.

25. La Costa d' Abex, l'antica Trogloditica, va coll'Abissinia; ma la sua parte Settentrionale, appartiene al Turco . Non ha altra Città considerabile che Sua-F. F. J.

quem

quem dove i Turchi tengono una buona guarnigione per effer padroni del Mar Roffo, dove questa Città è siruata, e che vi ha un sorte. Questo è il passo comune per andare a Ziden, e poscia alla Mecca. Ella manda le sue produzioni al Cairo.

26. Non voglio tralasciare di avvertirvi, che molti Autori, volendo scuoprire la fituazione del celebre Ofir, hanno creduto di riconoscerlo nel traffico, e ricco stato di questo Impero . Hanno creduto, che la parola Ofir era un termine generale, che comprendeva tut-ta la Costa Orientale dell'Africa dal Tropico di Cancro sino all' Oceano. Questo foazio racchiude non folamente le Coste dell' Arabia, ma anche tutte quelle che fi estendono al di sopra dell' Egitto, dove i Geografi moderni collocano comunemente l'Abissinia più conosciuta sotto il nome dell'Impero del Prete Gianni che viveva nel fecolo decimoterzo, della cui persona e regno, si è tanto dubitato.

#### ve vi . WIX strate q Aquan Ciri or children of a committee of the T

Gommercio della Nubia .... . though dob

1. T A Nubia è un gran Regno d'Afri-La ca poco noto, che ha l'Egitto al Settentrione, l'Abissinia all'Oriente l' Etiopia al Mezzogiorno, ed il Biledul-

gerid all' Occidente .

2. Quello, che si trasporta da questo paese consiste in oro, muschio, avorio, legno di fandal, zucchero, ché costa cento ducati all'oncia. Gli Arabi non lo vendono agli stranieri che a condizione, e fotto giuramento di non servirse-

ne nel paese.

3. La Nubia ha pure quantità di cavalli, e bestie feroci. Il suo traffico principale è col Cairo capitale dell' Egitto . Le sue principali Città capitali dei due Regni che lo compongono fono Seymar, e Dongala, per le quali passa tutto il commercio di questo paese. Gli Europei ricevono le produzioni della Nubia per via del Cairo, do-TIVO Т

ve vi sono portate da quella Città. Fuori di quella Città vi è Jalac sul Nilo, dove si sa il principal commercio del paese.



### C A . P. 2 XV.

#### Commercio dell' Ifole dell' Africa.

'Africa non ha Ifole confidentialia fuorche nell'Oceano. Malta che è nel Mediteraneo, al presente si metre in Europa, dove vi ho descritto il commercio. L'Isole dell'Africa si possono riferire a quelle dell'Oceano Etiopico, o Meridionale, e quelle dell'Oceano Occidentale, ovvero Atlantico. Tutte quest'Isole sono frequentate o possedute dalle Nazioni di Europa; che vi fanno un negozio assai considerabile. E perciò mi conviene di farvene il dettaglio.

T 2

# §. I.

# Isole dell' Oceano Eriopico , o Meridionale.

Adagascar è l'Isola più grande di rutte quelle dell' Africa, anzi di tutto il mondo, giacchè la California, che è nel nuovo Continente, non e più un Isola, come si credeva una volta, nia una Penisola, come dopo tante nuove scoperte comunemente si crede. Ella è situata dirimpetto alle Coste del Continente dell' Africa, dove sono i Regni di Sosala, di Mozambico, e di Meelinda.

2. I Portoghesi da scuoprirono verso la fine del secolo XV.; e ne riconobbero le Coste nel 1508. Essi vi secero alcuni stabilimenti, come anche gl'Inglesi, i Francesi, e gli Olandesi. Ella fu l'intraposto dell'antica Compagnia Francese dell'Indie Orientali stabilita nel 1664., e sece parte della Compagnia dell' Indie Orientali stabilita nel 1719. sotto la Reggenza del Duca di Orleans.

3.Le

3. Le mercanzie di Europa proprie per lo Commercio di quest' Isola sono tele pinte, braccialetti di argento, di rame, e di stagno; minute mercerie, e chincaglierie, acquavite, vini di Spagna, e di Francia, ed altro . Quelle, che fi possono avere in cambio consistono in diverse gomme, sia per la medicina, sia per la tintura, sia pei profumi, sangue di drago di molte sorte; cera, cuoi, zucchero, tabacco, pepe, cotone, indaco, ambra grigia, incenfo, balsamo verde per le piaghe, salnitro, ed alcuni vi contano l'oro, l'argento, e molte pietre preziose; buoni frutti e fopra tutti ananassi deliziosi, cotone, pepe bianco, diverse forte di miele, legno di ebano, di fandal, e del Brasile, molti minerali, e diverse specie di viveri per le navi, e particolarmente de bovi .

4. Quest' Ifola, per l'abbondanza di ogni forta di ricche produzioni della natura, e per la sua felice situazione sulla strada dell' Indie Orientali, potrebbe effere

1 3

una delle più famose Isole del mondo per lo commercio, se la serocia de' suoi abitanti, e l'intemperie dell'aria, e del suolo dove gli Europei, e particolarmente i Francesi vi si erano stabiliti, non gli avestero disgustato di sostenervi le loro colonie.

quest' Isola sembrano più propri a mantenere un commercio regolato colle Nazione un commercio regolato colle Nazioni di Europa, che di molti altri popoli dell' Africa. Essi hanno per la faciltà del negozio la maggior parte delle cose, che le Nazioni le più polite, e che si danno al traffico hanno immaginato, per sarlo con maggior comodo, e sicurezza. Tali sono i calcoli, la scrittura, l'inchiostro, la carta, alcune spezie di perne, i pesi, le misure, e sinalmente l'arti, e il mesticri più necessari alla vita.

6. Madagafcar è ftata per lungo tempo la ftrada regolare per arrivare all'Indie: oegi moi vi forto più che alcuni valcelli Inglefi, che vi paffano per andare a Bombay; e a Suratte.

494 , [T 7. Qui-

7. Quiloa è un luogo celebre per lo commercio dell'oro con Sofala, il che attira continuamente in quest' Isola quantità di mercanti dell'Arabia Felice, e

degli altri paesi.

8. L'Isola di Mascaregna, situata all' Oriente di Madagascar, appartiene ai Francesi, che vi si stabilirono nel 1054 dopo che su abbandonata dai Portoghesi, e dagli Olandesi. Ella serve d'intraposto ai vascelli, che i Francesi mandano all'Indie Orientali. Vi si trova legno di cossiruzione, alberature, tavole, e pino, belzoino, grano, riso, pepe bianco; aloe, tabacco, casse assaria si circercato, ed il migliore dopo quello di Arabia. Vi si trova ancora quantità di tartaro, e sulle Cosse si ammassa l'ambra grigia, corallo, e belle conchiglie.

9. L' Hola di Francia; o Maurizio anche appartiene ai Francesi, che vi hanno un Governatore, e ne hanno fatto un luogo di rinfresco pei vascelli; che vengono dalle Coste di Coromandel. Ella è quasi coperta di legno di ebano, ed è

T 4 fer-

fertile in riso, grano, mastice, manioco per lo pane dei Negri, casse, zucchero, cotone, ed indaco. Queste tre ultime produzioni vi sono raffinate, ed il cotone posto in opera. Vi si trova ancora quantità di bestiame per la nodritura; uccelli, testuggini, cavalli marini, e miniere di ferro.

10. L'Isole di Comorra nel Canale di Mozambico, tra il Zanguebar, e l'Isola di Madagascar, sono abitate da piccoli Principi tributari dei Portoghesi. Le loro produzioni sono abbondanti in riso, limoni, zucchero, cacao, e zenzero che gli abitanti cambiano coi Portoghesi col-

le mercanzie di Europa.

ri. L'Isola di Zocotora, conosciuta dagli antichi col nome di Dioscoride, situata nella parte più Orientale dell' Africa, alla bocca del Golso, che corrisponde al Mar Rosso, è la più vicina al Continente dell' Asia. Questa situazione che la mette quasi in una egual distanza da queste due parti della Terra, la rende assai comoda, sia pei vascelli, che vengono gono dall'Indie, sia per quelli, che partono da Madagascar, da Mozambico, e da Melindo per sare il Commercio dell'Arabia Felice, e trafficare ad Aden, o Mocka, alla Mecca, e ad altre città del Mar Rosso.

12. I Portoghefi furono i primi a conoscerla nel 1507., e a farvi soli qualche commercio. Oggi tutte le Nazioni di Europa la toccano per rinfrescarvi

andando, o tornando da Moka.

13. Esti oltre ai rinfreschi vi trovano l'aloe, l'ambra grigia, l'indaco, incenso, sangue di drago, ed altre gomme medicinali, riso, tabacco, e datteri. L'aloe la la riputazione di effere il più eccel·lente del mondo, e i Droghisti di Europa danno il nome di Aloe Succorrin a quello della miglior qualità che abbiano nei loro magazzini, e botteghe.

# §. II.

Isole dell' Oceano Atlantico, o Occiden-

I. I'Isola di S. Elena situata nel Mare Atlantico, è la più ilontana tra tutte l'Isole del mondo dalla Terta ferma, un poco più vicina all'Africa, che all'America. I Portoghesi la scuoprirono nel 1508., e la lasciarono come un asilo comune a tutte le Nazioni, che volevano fare il commercio dell'Indie. Gli Olandesi vi si stabilirono verso la metà del secolo XVII., e ne secero un intraposto pei vascelli della loro Compagnia di Oriente, ma avendola lasciata per aver acquistato il Capo di Buona Speranza insinitamente più comodo che questa piccola Isola, gl' Inglesi ne presero il possesso, e ne sono tuttavia i padroni sin dal 1678.

2. I vascelli della Compagnia Inglefe che vengono dall'Indie Orientali vi prendono i rinfreschi, che consistono in limoni, fichi, granone, legumi, ed altri frutti, bovi, montoni, volatili, ed acc qua dolce che è ottima, e questa è la ragione per cui fi chiama quest' Isola l'osferia dei marinari.

3. Ma quelli che vanno dall' Europa nell'Indie, offinatamente respinti dalla corrente, e dai venti contrari, non vi troduno assio sicuro. Molti per evitare gl'inconvenienti di sì lungo viaggio fatto senza trattenersi, rilasciano al Capo di Buona Speranza; gli altri, e particolatimente quelli che sono destinati per l'inciente per lo Malabar vanno a prendere i rinfrecchi all' solo di Comorra.

4. Gli abitanti vi fanno ancora il loro piccolo commercio dando fale bianco, che è eccellente, bolo, o terra roffa, è qualiche droga prepria a tingere in roffo. Le mercanzie, che fi danno ad effi in ifcambio fono alcuni vini di Madera, o delle Camarie, acquavite di Spagna, arack di Batavia, zucchero, thèt, porcellana, ftoffe leggiere, diverse forte di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamicie, e qualche minuta chincagliez ria propositione di tele, tralle qualicamici propositione di telescontino di

5. L'Isola di S. Tommaso, e le sue adiacenti sono al numero di sei, S. Tommaso, Isola del Principe, Ferdinando Pao, S. Matteo, Annobon, e l'Ascensione, situate al Sud-Est della Guinea verso il Gongo.

6. La più considerabile è S. Tommafo sotto l'Equatore. E' fertile in zucchero di buona qualità; vi si trova la
cannella, e si pretende che racchiude anche miniere d'oro come quelle del Brafile.

7. S. Tommaso quantunque sia sotto la Linea, e sossir calori eccessivi, su viò non ostante una delle più sioride colonie che i Portoghesi avessero nell'Africa. La sua situazione è sembrata così comoda agli Olandesi per lo commercio di Angola, e dell'altre Coste che ne sono vicine, che se ne sono resi ben due volte padroni, l'una nel 1610., e l'altra nel 1641. Essi però non vi si potettero mantenere, e i Portoghesi la ripigliarono.

8. L' Ifola da canne di zucchero, e zenzero, diverse stosse di cotone proprie per

per la tratta de' Negri della Costa, frutti, legumi di ogni specie, miglio, meloni, patate, fichi, datteri, cacao, aranci. Riceve dai Portoghesi tele di Olanda, e di Roven, e altre di simili qualità, fili, calzette di seta, camellotti, serro, sale, olio d'olive, acquavite, vini delle Canarie, birra, formaggio, ed altro.

9. L'altre Isole non hanno commercio, ma servono per rinfrescare i vascelli, che avanno alle grand' Indie. Nell'Isola di Ferdinando, o del Principe si coltiva il zucchero, il tabacco, ed il cotone, ma il tutto insieme non è oggetto

importante .

io. Annobon però fa il commercio di cotone coi Portoghesi che vi si sono stabiliti, siccome ancora di porci, volatili, e frutti eccellenti. Vi si trova in generale tutto ciò, che è necessario alla vita, e proprio ad entrare nel commercio. Tutte quest' Isole appartengono a' Portoghesi.

11. L'Isole Azore, che si chiamano ancora Terzere dalla principale fra es-

fernifono situate nell'Oceano tra i due Gontinenti di Africa, e di Europa dirimpetto alle Coste di Portogallo, surono scoperte dai Portoghesi nel 1439, e 1449, quantunque sossero state prima riconoficiute dai Fiaminghi.

navigazione dell'Indie Orientali, e dei Brafile contribui molto a popolarle, e a fiabilityi un commercio confiderabile; attivo delle produzioni del paese, e di oggetti del consumo di Europa, principalmente alla Terzera, che è la residenza di un Governatore, e la fede di un Vescovo.

cuoi fono le principali mercanzie che fe ne tirano, ma ful paftello gli abitanti della Terzera fanno il principale negozio.

Le patate che fono un legume poco ftimato in quest' ifola, e che ferve per cibonde poveri, fa le delizie dei Portogheti, e uno dei migliori piatti delle tavole più delicate di Lisbona.

14. Se

14. Se ne tira antora quantità di aranci , conferture , di cui le più itimate for no quelle di Payal, che ogni anno fi caricano dagli Olandesi .

15. Il Portogallo vi manda ogni forta di mercanzie, tele, stoffe, olio, e fale, vino di Canarie, e di Madera?. I ritorni per Lisbona, oltre alle mercanzie del prodotto dell'Isole, sono delle miniere d'oro del Brasile, e l'altre produzion ni di questa parte dell' America. Questa Colonia costa più al Portogallo di quello che ne riceve, Ma è un eccellente rilascio pei vascelli, che vanno al Brasile, e ad altri luoghi. I to see attemp

16. L'Isole del Capo Verde scoperte dai Portoghefi nel 1472., e conosciute dagli antichi col nome di Gorgadi, fono al numero di dieci . Effe fono firuate all' Occidente del cfamolo Promontorio che porta il suo nome. S.Jago che è la più grande di tutte, è la residenza di una Governatore, che comanda fopra tutto quello, che possiède la corona di Portogallo dal Capo Verde, fino al Capo di Buona Speranza 17. I Portoghefi furono i primi ad abitare, e coltivare quest Isole una volta deserte, e che al presente producono in abbondanza quantità di mercanzie proprie a mantenervi un commercio assai considerabile.

18. La loro fituazione è affai favorevole per rinfrescare in ogni cosa i vascelli che vanno in Guinea, e all' Indie Orien-

19. Le loro produzioni confisono in rifo, fale, limoni, noci di cacao partura tindiversi, e cotoni, zuccheri produtili n abbondanza, tartarughe in sì gran quantità che si fanno i caricamenti per l'America, pelli di capra, e cavalli de para, e cavalli de para, e cavalli de para per l'America, pelli di capra, e cavalli de para per l'America, pelli di capra, e cavalli de para per l'america pelli di capra, e cavalli de para per l'america pelli di capra per l'america pelli di cacao per l'america per l'america pelli di cacao per l'america per l'america per l'america per l'america per l'america pelli di cacao per l'america per l'americ

drisce in quantità, es se he caricano molti vascelli per lo Brasiletti Vi sono merte canti che si arricchiscono con questo commercio, e vascelli che non fanno che andare e venire per trasportarle esti della

21: Il pesce che si pesca, e si fala alle vicinanze di quest' Hole è una mericanzia propria per le Colonie che il Portoghesi hanno nell'America e e 2222014

22. Finalmente il rifo, il miele, l'ananas, e molti altri frutti deliziofi, edun gran numero di volatili fervono nonfolamente per nodrire gli abitanti, ma
per rinfrescare gli stranicri, che vi vengono per passare avanti nel loro commercio.

23. I Portoghesi vanno alla caccia di capre selvatiche, che vi sono in gran quantità in alcune Isole del Capo Verde, e nell'altre del Mare Africano, e sanno un commercio considerabile di sevo, che mandano a Lisbona, il cui prodotto conquello delle pelli di questi animali basta ad essi per vivere comodamente.

24. Î Francesi del Senegal, e di Gorrea mandano a prendere le loro provviste in quest' Isole quando vi è carestia in questa parte della Negrizia, e ne tirano schiavi, zucchero, riso, stosse di cotone, ambra grigia, denti di elefante, salvinitro, e qualche poco d'oro che gl'Isolani traevano essi stessi dal continente sol' inglesi portano a quest' Isola del pesece bianco.

T : IV

7.

25.In

atre Nazioni che vi abbordano per azzardo, vi arrivano ogni anno uno, o due Portoghefi che marciano a quest'Ifola nella loro strada al Brasile. Vi spacciano alcune mercanzie di Europa, e ne prendono in iscambio tela di cotone rasato, che è la principal manifattura del paese, e che trasportano al Portogallo.

26, Il porto di S. Jago, o S. Giacomo è come la Dogana Portoghese per tutti i vascelli di questa Nazione che commerciano nelle parti della Guinea dipendente dal Portogallo, ma le renditeche la Corona tira dall'Isole del Capo.

Verde non fono confiderabili

27. I vascelli rilasciano in quest'isola, e sopra tutto i Francesi, Inglesi, Olandesi, gli Inglesi per la Guinea, gli Olandesi per Surinan, e i Portoghesi per lo Brasile, il che precede ordinariamente al mele di Settembre. Ma pochi vi passa por rivornando in Europa. Quando vi arrivano, le genti di campagna vi apportanto le loro mercanzie per venderle ai ma-

rinari, e ai passaggieri. Queste sono porci, capre, volatili, tori, e noci di cocco, che cambiano con camicie, calzoni, fazzoletti, cappelli, e vestimenti di te-

la , e principalmente di filo . 1

28. Gorea è un' Ifola presso il Capo Verde, e non è lontana più d'una mezza lega dalla Terra ferma dal paese dei Negri. Ella su occupata dagli Olandesi; i Francesi se ne resero padroni nel 1678.; nel 1692. su presa dagl' Inglesi, ma i Francesi se ne rimisero in possesso ma i Francesi se ne rimisero in possesso nel 1692., e questo possesso è stato garantito col Trattato del 1783. E' assai piccola, e il Governatore per la Compagnia Francese del Senegal, alla quale apparatene, sa la sua dimora in un villaggio che è nella Terra ferma una lega dall' Isola discosto.

29. Quest' Isola forma nel Commercio dell' Africa una sorta di dipartimento, non per se stessi, ma a cagione della sua situazione nelle Coste.

30. I Regni d'Africa nei quali vi fi commercia fono quelli di Damel, di V 2 Baol, Baol, di Sin, di Thin, di Salum, e di Bar, e il fiume di Gambia dirimpetto al Forte che gl'Inglesi occupano in mezzo di quelto fiume.

31. La Francia possiede in pace fin oggi tutte le Coste di questi sei Regni. I Francesi dipendenti da Gorea sono situati in questi Regni nelle Città più considerabili, più alla portata del Commercio nella via del mare. Sono protetti, e difesi dai Re sul distretto de' quali sono stabiliti ; e che non soffrirebbero che altra Na ione commerciasse ne' loro paesa in pregiudizio dei Francesi.

32. Gli abitanti di ciascun Regno vi apportano ciocchè vi hanno da trafficare, a vendere, o a cambiare in maniera che è nella disposizione del Governatore di Gorea di stabilirne in tutti i luoghi, dove lo giudica a proposito lungo le Coste fino alla riviera di Santo Leone, e che fa una estensione di trecento leghe di

territorio .

33. L' Isole Canarie furono conosciute dagli antichi fotto il nome d'Isole ForFortunate, e furono obbliate per molti fecoli dalle Nazioni di Europa, che non ne aveano alcuna cognizione.

34. Furono scoperte verso il 1348., o al più cento anni prima, ma gli Spaguoli se ne impadronirono fin dal 1522. per virtù di una cessione fatta dai successori di coloro che ne secero la conquista.

35. La loro fituazione è all'Occidente dell'Africa dirimpetto al Regno di Marocco, e sono al numero di dieci, o dodici. Ma sette ne sono le principali, tralle quali vi è la gran Canaria. Le sei altre sono Palma, Ferro, Gomera, Tenerissa, Forre Ventura, e Lancellota.

36. L'aria delle Canarie è affai fana, il paese molto popolato, e fertilissimo il terreno. Se ne tirano grani, vini eccellenti, sopra tutto quelli di Palma, e della gran Canaria, bestiami, pece, o gomma nera, miele, cera, zucchero, frutti di ogni sorta, ferro, e pelli di daini che si trovano particolarmente a Gomer. Ma il principal commercio è in

7 3 vi-

vino, di cui ogni anno tira in gran quantità .

37. Gl' Inglesi, ed Olandesi sono quelli, che ne tirano più degli altri. Si vede che se ne mandano in ogni anno 16000. botti in Inghilterra, ed altrettante in Olanda . L'altre Nazioni ne fanno ancora un buon commercio, ma non come quello di queste due prime Nazioni .

38. I zuccheri vi si coltivano in abbondanza, e particolarmente nella gran Canaria. Tra i grani l'orzo vi è più, ed ha un gran commercio. Il groffo, e minuto bestiame serve anche per le navi

che vi vengono a rinfrescarsi.

39. Si fa ancora un commercio confiderabile dei pafferini, che dal nome di quest' Ifole , dove si trovano in quantità, fi chiamano passeri delle Canarie, che coi loro canti allettano l'orecchie, e n'e piena quasi tutta l'Europa. In grazia di questo commercio gli abitanti 'coltivano l'oricella, pianta di cui la semenza è propria a nudrire questi piccoli uccelli. La

maggiore parte degli erbaristi la tiene per la Falaride di Dioscoride, e per la seconda specie d'orzo di Teofrasto. Ella si trasporta nell'Olanda, e in altri luoghi

di Europa .

40. Gl' Ingless vi portano delle stoffe, e degli utensilj che si fabbricano nelle doro manifatture, e parte di ciò che serve alla vita, e alla nodritura, che prendono da essi, e dai loro vicini. Queste diverse sorte di mercanzie, e derrate sono alcune drapperie, camellotti ordinari, sempiterne, cappelli, diversi mobili, briglie di cavalli, stagno, diversi e chincaglierie, e mercerie, stoffe di seta, calzette di uomini, e donne, birra, formaggio ed altro.

41. I Francesi fanno poco negozio, alle Canarie, in paragone di alcune altre Nazioni, e particolarmente degl' Ingless Ma sarebbe ad essi facile di eguagliarli, anzi di sorpassarli se sapessero approfittata de loro vantaggi, giacchè quegl' Holani da gran tempo sono un poco digustati degl' sugless, o per causa dell'Atto di na-

vigazione del 1660, che hanno sempre creduto contrario alla libertà del commercio, o pei dritti eccessivi di entrata che la loro malvafia, e i loro vini pagano in Inghilterra.

42. La gran Canaria, che ha dato il nome all'altre Isole, è fertile in vini, the ne ha anche il nome, grano, che si raccoglie due volte l'anno, pere, pomi, ciriegie, eccellenti pascoli, palme, volatili, e zucchero.

43. Gli Spagnuoli fanno fulle Coste di Barbaria per mezzo dell' Ifole Canarie una pesca, che è poco conosciuta, e alla quale l'altre Nazioni fanno poca attenzione. Ma M. Glass ne fa una bella descrizione nella sua Storia delle Canarie: 44. La pesca si fa su differenti luoghi della Barbaria, e secondo le differenti stagioni dell'anno, ma il luogo della pesca è terminata al Nord dal Monte Atlante, e al Sud dal Capo Bianco . ... 45. Il piccol numero di Arabi, che frequentano questo paese del Mondo, vive fotto le tende, e non ha ne battelli, nè barche, nè canotti. I pirati di Matocco non s'inoltrano così avanti verso il Sud, sicchè gli abitanti delle Canarie nulla hanno da temervi per quest'

oggetto.

46. Questa pesca sembra indennizzare gli Spagnuoli di quella di Newsoundland, di cui sono privati. Il clima, e l'altre circostanze la rendono una delle migliori del mare. Ma in vece d'incoraggire questo ramo così utile di commercio, i Magistrati dell'Isola fanno tutto il possibile di nuocergli. Essi lo caricano d'imposizioni, e proibiscono ai pescatori ogni comunicazione coi Mauri. Ma ciò non ostante non lasciano di farvi qualche commercio.

47. L'Isola del Ferro non ha altra importanza, che quella della Geografia, perchè i Geografi contano le loro longitudini dalla parte Occidentale di quest' Isola, dove fanno paffare il loro primo meridiano. Come i primi Geografi non conoscevano terre all'Occidente di quest' Isola, da quì si fece uso della linea me-

nidiana. Gli Olandesi la situano al Pico di Tenerissa, altri all'Isola di Palma, Ma il Cardinal di Richelieu avendo tenuta un afsemblea generale in Parigi dei più samosi matematici di Europa 2+25. Aprile 1639., su determinato che i Geografi Francesi sissanti primo Meridiano alla punta Occidentale di quest'Isola, il che su approvato da Lodovico XIII.

48. L'Isola di Tenerissa è la più ricca, e la più grande di tutte le Canarie. Questa è la Nivaria di Plinio. Ella somministra più di 28. mila botti del più quistro vino di tutte queste Isole. Vi si trova ancora un bosco di lauro, in cui vi sono quantità di canarini.

49. L'argento è comune in quest'Isola, e i mercanti stranieri vi fanno bene il loro conto. Le spade, pistole, coltelli, pettini, abiti, mantelli lunghi, e neri, e grigi, cappelli, e tele vi sono di gran commercio. Vi si trova molto solto minerale, che si trasporta in Europa.

... 50.Que- .

50. Quest' Isola produce più grano di tutte l'altre, il che le ha fatto dare il nome di nutrice, e di granajo, in tempo delle caressie.

51. Vi si raccoglie la seta , il lino , il canape, miele , cera , gran quantità di zucchero , e legno da bruciare .

52. Tenerissa produce tre sorte di vini, che sono conosciuti sotto i nomi di Canaria, di Malvasia, e di Verdona. Gl'Inglesi li consondono tutti e tre sotto il nome comune di sack. E' una comune opinione, che le vigne di Tenerissa sono state trasportate dal Reno dagli Spagnuoli a tempi di Carlo V.

53. Il vero vino di Malvafia cresce in quest' Isola, e si assicura, che questo è il migliore del suo genere, che vi sia al

mondo.

54. Quest' Isola contiene la famosa montagna del Pico di Tenerissa, che si riguarda come la più alta montagna del mondo. La sua sommità si eleva sopra le nuvole, che quando il cielo è sereno si può vedere in mare nella distanza di 90. leghe. Questa montagna per altro non fornministra alcuna materia al Commeracio.

55. L' Isola di Madera situata al Mezzogiorno delle Canarie fu scoperta da' Portoghesi nel 1410., o 1420., che ne furono i primi abitanti, ed a' quali appartiene. Essi la trovarono coperta da pertutto da foreste così impenetrabili, che nel disegno di stabilirvisi, e di coltivarla furono obbligati mettervi il fuoco. Al presente è una delle più popolate, e delle più fertili dell'Oceano. Ella è al Mezzogiorno delle Canarie, al numero delle quali è potta dai piloti . I grani, i vini, il zucchero, la gomma, il miele, la cera, i cuoi, ogni forta di frutti freschi, e secchi, e confetti fono le principali mercanzie, che si possono tirare da quest'Isola.

#### C A P. XVI.

# Commercio dell' Africa interiore.

1. Noi intendiamo fotto questo no me i paesi interiori di si vatto continente, che non confinano coi mari, che lo circondano.

2. Gli antichi l'hanno meglio conoficiuta di noi. Si può vedere con quale esattezza Strabono, e Tolommeo descrivono le diverse parti dell'Africa. Queste cognizioni nascevano dalle diverse guerre, che due potenti Nazioni, i Cartaginesi, e i Romani aveano avuto coi popoli dell'Africa; dalle alleanze che aveano contratte, e dal commercio che aveano fatto nelle terre.

3. Ecco perchè diceva Montesquieu, che oggi si conoscono assai bene le Co-ste dell' Africa, e assai male l'interiore, quando gli antichi conoscevano meglio l'interiore, ed assai male le coste.

4. Se ne affegnano due ragioni . La prima perchè le Compagnie ne hanno

impedito il libero commercio, ed esse hanno trascurato di farlo. La seconda nasce dall'uso barbaro di comprare, e vendere uomini, che mantiene una guerta continua tra questi popoli, il che impedisce di viaggiare un poco più avanti in questo continente.

5. Queste difficoltà forse non farebbero informontabili. Il Senegal che si riguarda come un ramo del Negro potrebbe aprire un commercio facile coi paesi
del Zambut, e di Melli, e far passare
l'oro dall'interiore dell'Africa in Europa per le sue Coste Occidentali con più
faciltà, che pei deserti, che separano
queste due Regioni dalla Barbaria.

6. Gli Arabi del Saara che commerciano cogli Europei stabiliti sulla Costa. Occidentale dell'Africa, avrebbero dato tutti i mezzi, e la conoscenza, di cui fi avea bisogno per penetrare nell'Africa interiore. Ma gli Europei che hanno trafficato sino al presente con essi non hanno avuto che viste assai limitate. Non hanno voluto istruirsi dei luoghi dove ti-

rano l'oro, della strada, che vi conduce, e di tutto quello, che poteva sar conoscere quei ricchi paesi. Potevano unissi in caravane con essi, e così avrebbero potuto aprirsi un commercio sisso, e regolare.

7. L'Abate Demoner passo in Africa per esaminare con attenzione gli stabilimenti Francesi. Nella sua nuova sistoria dell'Africa Francese stampata nel 1765. ci sa vedere le sue scoperte, e come per mezzo dei siumi questo commercio si po-

trebbe aprire.

8. La natura è anche bella in questi climi così ardenti. Le praterie sono coperte di erba, che nodrisce, ed ingrassa ogni sorta di animale. Vi si trovano da per tutto siumi, e ruscelli, che sono gran ricchezze, e gran mezzi di dilatare il commercio.

s. 9. La moltitudine delle bestie seroci, leoni, leopardi, pantere, elesanti, cavalli, ed asini selvaggi, cameli, ed altri che non si conoscono altrove, sono prove che questi paesi non sono abitati, ma non che fieno sterili. Quando vi vivo-no gli animali, gli uomini anche vi po-trebbero vivere. Se questi paesi non son popolati, non è perchè vi fieno questi mostri, ma perchè non vi sono uomini, e vi si moltiplicano le bestie feroci.

10. L'intériore dell'Africa pare che fosse divorata dagli ardori del Sole. Ma i calori non fono un ostacolo ai viaggi, che si potrebbero intraprendere per penetrarvi. Là si marcia la notte, che è fempre fresca nei paesi situati trai Tropici.

11. Questi paesi inospiti potrebbero essere visitati per molte vie, e partico-larmente per la Costa d'Arguim, Senegal, per lo Regno di Angola, e per lo

Capo.

12. Questo Continente immenso dell' Africa situato nei più bei climi del Mon-do, altra volta abitato dalle Nazioni le più numerofe, e le più potenti, ripieno delle più superbe Città, tutto questo va-sto Continente ci è poco conosciuto. Se si considera la sua posizione negli stessi

climi che i luoghi più fertili in oro, ed in argento, se si pensa alle gran ricchezze dell'antico Mondo, che n'erano tirate, all'oro stesso che alcuni selvaggi senza industria ne tirano ancora, si potrà credere che le scoperte che si farebbero nel Continente dell' Africa non farebbero infruttuole per lo commercio. Se si legge ciò che l'antiche Storie ci rapportano delle scienze, e dell'arti de' popoli, che l'abitavano; se si considerano, i maravigliosi monumenti, che si veggono dacchè si arriva alle rive dell' Egitto, non fi potrà dubitare che questo paese non fosse ben degno della nostra curio: 13. In fatti la Nazione Inglese che ha estese per tutte le parti del Globo le vedute della sua politica commerciante non ha lasciato l'interiore dell' Africa Si fanno i viaggi ultimamente intrapresi a spese del Governo Brittannico per aver, notizia di quanto è nel centro di questa,

parte del Mondo . M. Bruce vi fu spedito, come vi ho accennato. Una focie-T.IV.

tà si è stabilita in Londra a tale effetto. e questi sforzi e questi incoraggiamenti producono certamente gran vantaggi all'umanità .

14. Noi abbiamo ancora un viaggio di M. le Vaillant nell'interiore dell' A. frica per mezzo del Capo di Buona Speranza eseguito negli anni 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. e 1785. Egli volle traversare i mari, volle vedere altri uomini, altre produzioni, ed altri climi, e volle quasi seppellirsi in alcuni deserti ignoti dell' Africa . Egli riputò fommamente felice quel mortale, ch' avrebbe avuto il coraggio di cercar nuove cognizio 11 nella loro forgente, e l'interiore dell' Africa per questo folo oggetto gli farebbe fembrato un Perù. Egli però ci ha illustrato un poco più la Caffreria, e particolarmente il paese degli Ottentotti.

# C A P. XVII.

### Caravane, e Caravanzere.

1. I 'Africa, ed anche l'Afia fanno ufo delle Caravane per l'efercizio del loro commercio. La loro notizia, e descrizione è affai interessante per fame una idea compita, e perciò mi veggo nell'obbligo di dirvene qualche cosa, ora che no sinito di parlarvi del commercio di queste due parti del Mondo.

2. Caravana è una voce, che si usa in Oriente, e fignifica una truppa, o affemblea di viaggiatori, e pellegrini, e più particolarmente di mercanti, che per maggior sicurezza, o per ricevere soccorso, marciano insieme, affine di attraversare i deferti, e altri suoghi pericolosi, ed insestati da Arabi, e da Saraceni. Questa è la vera origine di tali affociazioni.

3. Ha un Capo, o un Aga , che la comanda, e che ha un numero di Gian-

nizzeri, o altra milizia, secondo gli stati, donde parte la Caravana, sufficiente a difenderla, e farla arrivare ai giorni, e ai luoghi designati. La Caravana si accampa ogni sera vicino ai pozzi, o rucelli, che sono conosciuti dalle guide, e vi si osserva una disciplina così esarta, come alla guerra.

4. I cavalli, ma più ordinariamente i cameli sono le vetture di cui si serve: questi ultimi animali sono assai laboriosi, mangiano poco, e sopra tutto passano tre, quattro, cinque, sei, ed anche sette giorni senza mangiare, al che si av-

vezzano da giovani.

5. Il camelo è un animale naturalizzato in Africa, se pure non n'è originario, comune però all'Africa, e all'Assa, e secondo i migliori naturalisti riconosce l'Assa per suolo nativo.

6. Gli Arabi in farti lo riguardano come un regalo del Cielo, dice M. de Bouffon, un animale faggio, fenza il foccorfo del quale non porrebbero mai suffitere, nè viaggiare, nè commerciare.

7. In Turchia, in Persia, in Arabia, in Africa, in Barbaria ed in altri luoghi il trasporto delle mercanzie non fi fa che per mezzo dei cameli, la più pronta, e la meno cara di tutte le vetture. Le caravane sono sempre composte più di cameli, che di uomini.

8. Malgrado questo soccorso l'uomo è forzato di fare ancora i più gran sforzi, e di fopportare i travagli i più penofi. La mancanza delle strade, e dei fiumi navigabili , la necessità di armarsi contro agli animali feroci, l'impossibilità di fare il commercio da vicino a vicino obbligarono gli abitanti dell'Africa a commerciare per caravane. E se volete aggiungervi gl'infulti, e le piraterie degli Arabi, e dei Ladroni, voi ne troverete non dico in Asia, ma anche in Africa quest'altra ragione.

9. Le caravane però fono più necessarie in Africa, che in altro luogo della serra. Ma prima che si trovasse questa ftrada, si veniva dalla Nubia al Cairo per mezzo del Nilo, e si faliva questo

. X 3 fiume fiume con battelli, malgrado le spaventevoli cataratte, onde è ripieno. Questi salti così frequenti, e pericolosi obbligavano gli uomini a trasportare i battelli, e le mercanzie sopra le loro spalle, finchè si arrivava al corso non interrotto del Nilo; e quindi la lunghezza, e pesi im-

mensi di questa strada.

10. A questa maniera di viaggiare si fostituirono le caravane. Quella di Nubia viene due volte l'anno in Egitto. Ella parte da Gerri luogo fituato nella finistra sponda del Nilo tre, o quattro giornate di quà da Dungala. Là i mercanti di Sennar, Capitale di Fungi, quelli di Guender nell' Abissinia, e molti altri di diversi luoghi dell' Africa si radunano in un certo tempo che effi credono conveniente alla loro marcia. Alla fua partenza da Gerri la Caravana, lasciando le rive del Nilo, ed ingolfandofi nei deserti della Nubia che attraverfa, arriva in 13. giornate di marcia ad una valle di circa 30. leghe di estensione . Questa valle che va quasi dal Nord al Sud è coperta di polvere, ed affai ben coltivata, perchè vi si vede della buon'acqua.

· 11. Dopo alcuni giorni di riposo in questo piacevole soggiorno, la Caravana passa una giornata intiera tra montagne alpestri , ed in un cammino unito . e fretto. Di la arriva ad una gola di montagna per dove traversando una catena di montagne che regna lungo il Nilo, dalla parte della Nobia, ella fi rende finalmente a Monfelont . Città dell'alto Egitto, dove i diritti del Principe si pagano in fchiavi Negri , e dove la Caravana raggiunge il Nilo per la prima volta dopo la sua partenza da Gerri. 12. Questo lungo tragitto è esposto a varj pericoli . Il primo fi è che la Caravana è obbligata a traversare pianure immense di sabbia, dove non è possibile di ritrovare alcuna traccia di camino fe le loro guide , che gli Arabi chiamano Esperti, smarriscono queste strade inabitate. E' impossibile che le provvifte di acqua pottono battare per questo

citardo di molte giornate, quindi no accade la mancanza dei cavalli, afini, muli, e degli stessi cameli per la stanchezza, e per la fete : e gli uomini entrando in quelle solitudini così spaven-tevoli tutti vanno a perire.

1 13. E' più grande l'altro pericolo, quando il vento di mezzogiorno viene a soffiare in questi deserti. Questo vento che gli Arabi chiamano avvelenato . oltre a diffeccare l'otre piene di acqua di cui si ha la cura di far la provvista in questi viaggi, va subito a sossocare quelli che lo respirano . Per garantirsi dai perniciosi effetti di questo vento di fuoco, si è nell'obbligo di gettarsi colla faccia in terra, e cuoprirfi la testa di alcuni panni per non respirarlo, e così : evitar la morte, che porta con se.

vento, così micidiale non folleva dei vortici di arena, che oscurando l'aria tolgono alle guide la vista del camino Si fono trovate alcune volte caravane infiere seppellire sotto questo diluvio dipolvere, difforterrate poi da un vento opposto che dopo molti anni ha respinte le arene in un altra parte. Malgrado tanti pericoli, l'amore del guadagno, e l'interesse trovano sempre uomini disposti a soddissar la passione di arricchirsi.

15. La Garavana di Nubia non è la sola che dall'interiore dell'Africa viene a fare il Commercio in Egitto. Molte altre vi abbordano dalla parte di Fejum, e dalle Piramidi, e vi apportano le steffe mercanzie.

16. Viene anche al Cairo ogni anno una Caravana numerofa dal Regno di Tripoli, alla quale fi unifono i mercanti di Algieri, di Tunifi, e di Marocco, ed anche quelli, che vogliono fare il pellegrinaggio della Mecca; quantunque la divozione non fia il folo motivo del lor viaggio. Questa Caravana fi trova molto indebolita al rirorno, perchè la maggior parte dei mercanti ch' erano venuti col denaro folamente, e colle mercanzie affait fine, avendo impiegato i loro effetti alla Mecca in mercanzie dell'Indie, che fo-

no di volume, s'imbarcano ad Alessane dria, e ritornano per mare ad Algieri.

17. Vengono ancora in Egitto molte caravane dalla Siria. Queste non hanno niente di certo, nè di fisso sì per lo tempo della loro partenza, che per queste Caravane non è così penoso, nè così pericoloso, come lo è per l'altre, perchè i deserti, che separano queste due Regioni non hanno più di tre giornate di tragitto; e l'acqua non è così rara.

18. Queste sono le più famose Caravane che passano in Egitto per farvi il Commercio, secondo M. Maillet nella sua ultima lettera della descrizione del-

l'Egitto .

19. Il P. Labat ci fa la descrizione di quelle che partono dalla parte Occidentale dell'Africa, e dalle parti del Sagra le più vicine al mare Atlantico per andare ai Regni di Tombut, di Gaga, e di Galam.

20. I Mauri di questi paesi hanno dell'oro, ma non aminiere. Gli Europei non ne portano ad essi, e perciò lo vanno a cercare in quei due Regni, che vi no nominato, dove si trova questa preziosa mercanzia.

21. Il viaggio è lungo, e faticoso così per essi, come per quelli con i quali s' incontrano, quando non sono i più sorti: Così gli Arabi non l'intraprendo no che in compagnia, o secondo il loro linguaggio in Caravane. E' vero che il loro disegno principale è il commercio, ma però non lasciano di appropriarsi di quanto ad essi sembra utile. Essi cercano a prendere, o trafficare, e perciò accade che rubano i Negri, coi quali vanno a trafficare, e li vendono a Fez, e a Marocco.

22. Quello che rende questo viaggio dissicile, e pericoloso, oltre alla sua lunghezza, che è di 700. leghe, è il passaggio per un deserto, che si chiama mar di sabbia che ha 200. leghe di longitudine, dove non si trova acqua che in due luoghi. Quì vi sono pozzi prosondi così pieni di sabbia, e che dopo di establica di sabbia, e che dopo di establica di sabbia, e che dopo di establica di sabbia.

fere votati con molta pena non danno che un'acqua falimattra, e di cattivo gusto, ma che bisogna trovare sotto pena della vita, perchè quando vi manca in questi due luoghi bisogna morire di fete, e veder perire i fuoi cameli.
23. M. Shaw ci parla di un'altra Ca-

ravana, per cui si fa il commercio dell'interiore dell' Africa, coi Mauri, che abitano le Coste dei Regni di Algieri, e di Tripoli . Si pretende che questo commercio si faccia da tempo immemo-

rabile nella maniera seguente.

24. Questa numerosa Caravana parte in certi tempi dell'anno con quantità di coralli, e collari di vetro, braccialetti di corna, coltelli, forbici, ed altre chinchaglierie di questa specie. Arrivata al luogo destinato vi trova, la sera, alcuni pezzi di polvere d'oro fituati in piccola distanza gli uni dagli altri, vicino ai quali i Mauri mettono le loro mercanzie, che credono sufficienti al cambio . La mattina i Negri ne portano i coltelli, le forbici, ed altro, se ne sono conten-

ti, e lasciano la polvere d'oro senza toccarvi, o ne diminuiscono una parte, che credono equa, e infliciente , e il tutto fi fa fenza la menoma foverchieria 25. Vi fono molteraltre Caravane che fanno il Commercio in diverse parti dell'Africa Tali farebbero quelle, che vanno dai Regni di Algieri , e di Tunifi a Tombut nell' interiore dell'Africa Ma io non intendo di descriverle tutte, perchè quelle di cui vi ho parlato baltano a darvi l'idea di questo commercio, e della maniera come è regolato e condotto. 26. L'Afia ha anche le fue Caravane. Ma per formarfene una, bifogna avere in iscritto il permesso di un Sovrano, approvata, e per così dire legalizzata de due altri Sovrani vicini. Quelto permeffo dee contenere il numero degli nomini , delle vetture , e delle mercanzie che la debbono componere. Quelli, ai quali appartiene debbono scegliere gli Ufiziali, e regolare tutto quello che riguarda la Polizia che si dee offeri ware nella marcia.

27. Vi fono cinque specie di Caravane: le Caravane pesanti composte di elefanti, di dromedari, di cameli, e di cavalli: la Caravana leggiera, dove entrano pochi elefanti: la Caravana ordinaria, dove non ne entrano affatto: la Caravana de' cavalli, dove non vi sono nè cameli, nè dromedari. Finalmente fono le Caravane di mare, cioè a di re un convoglio mercantile scortato dai vascelli di guerra.

28. Le giornate distinte per la partenza non si cambiano mai, ma quelle del viaggio non sono sempre eguali di loronatura sul loro arrivo, o più presto, o più tardi secondo che trovano acqua, o Caravanzere, cioè luoghi propri ad accessione

camparfi.

29. Come la maggior parte dei Principi Arabi non ha altro fondo per suffistere che lo spoglio, essi mantengono delle spie per esse avvertiti della partenza della Caravana. Essi l'atraccano, e se è battuta; è totalmente saccheggiata, restando schiava tuttà la scorta; quantunque si fa un poco più di clemenza pei forastieri. Ma se è respinta, si viene a qualche transazione. Qualche volta la presa di una tal Caravana basta ad arricchir questi Principi

30. I profitti che si fanno in queste Caravane mentre che sono in marcia sono spesse volte incredibili, e si dice che per le disferenti ripetizioni di baratro, e di cambio un passaggiero avea guadagnato venti mila scudi, che non gli erano costati che una mostra di oro di trenta luigi che avea dato per due diamanti bruti ad un mercante della Caravana, colla quale egli viaggiava.

31. Questi profitti che sono assai ordinari impegnano un gran numero di passagieri a seguire la Caravana ed adolciscono gl'incomodi che vi bisogna sossirire. Questi non son leggieri: la cattiva qualità degli alimenti, il gusto insopportabile delle acque, che spesso mancano totalmente: la spaventevole confusione di lingue, e di nazioni: la fattica delle lunghe marce, che in està cae

minano alle cinque ore della fera, e durano 16. ore, i diritti necessari di dogana, e finalmente i surti arditi ai quali si trova ognuno esposto in mezzo di questo ammasso di vagabondi, che non frequentano le Caravane, se non col disegno di vivere a spese degli sciocchi, e

dei negligenti.

32. Parte da Erzerom, Capitale dalla parte di Armenia, che è fotto il dominio del Gran Signore, una gran quantità di Caravane, l'une più forti, l'altre meno confiderabili ? Ve ne fono alcune che sono composte di Armeni, come sono quelli, che vanno a portare delle feti a Tocat, a Smirne, a Costantinopoli. Queste partono ordinariamente nel mese di Settembre . Vanno ancora a Gangel Teffis, Tauris, Trebifonda, e Aleppo. 33. Tutte le Caravane del Levante pafsano per Erzerom, ed anche quelle che sono destinate per l'Indie orientali, perchè i cammini di Aleppo, e di Bagdad quantunque più brevi sono occupari dagli Arabi, che si sono ribellati al Turco, e si sono resi padroni della campa-

gna.

34. Partono ogni anno da Aleppo, dal Cairo, e da altri luoghi molte Caravane per andare a trafficare nella Per-

fia, alla Mecca, al Tiber.

35. La Mecca però riceve molte Caravane di Maomettani: gli uni per visitare la moschea dove nacque Maometto, o Medina dove è il suo sepolero: gli altri per negoziare; ed altri per evitare il supplizio che hanno meritato, perchè questo viaggio affolve tutti i delitti tra loro.

36. Maometto avea ordinato che ogni Mululmano, fosse obbligato di visitar la Mecca, almeno una volta in tempo della sua vita. Ecco perciò in questa Città un concorso annuale di Maomettani che le produce un commercio immenso.

37. La Caravana del Cairo è la principale: ella è composta da Egizi, e da tutti quelli che vengono da Costantinopoli, e dalle vicinanze. Il suo viaggio all'andare è di sei settimane; altrettante

T.IV. Y al

al ritorno, e otto, o quindici giorni di dimora. Quella è sì numerosa che vi si contano sino a cento mila persone, e più di cento mila bestie.

38. I Turchi che vi vanno per guadagnare comprano dai Francesi stabiliti al Cairo drappi, cocciniglia, spezierie, piombo, rame, perle false che vendono in Arabia, senza contare una quantità prodigiosa di scudi di Alemagna, e di piastre di Spagna; che portano con essi. Ne riportano del casse, del balsamo della Mecca; della mirra, dell'incenso, ed altre droghe, della porcellana della Cina, delle stoffe di cotone, di seta, d'oro, e d'argento, e dei turbanti. Questi soggetti sono possi in vendita durante la fiera della Mecca, che dura pochissimo tempo.

39. Questa Caravana del Cairo non è la sola che faccia il Commercio alla Mecca; ne partono ancora da Smirne, da Costantinopoli, e da Aleppo per diste-

renti ftrade ...

40.Quel-

40. Quelle che vengono dall' Isole di Oriente, cioè a dire da Macassar, Giava, o Batavia, ed altri luoghi, e quelli che vengono dall' Indie di quà dal Gange vanno per mare a Moco, e di là alla Mecca.

41. I Persiani che abitano lungo il mare scendono ad Ormus, e a Bender, e traversando l'Arabia si rendono alla Mecca. Quei dell'alta Persia verso il mar Caspio, e tutti i Tartari prendono il camino di Tauris, e di la fra trenta giorni si trovano ad Aleppo dove parte la gran Caravana, che traversa i deserti.

42. I Maomettani di Europa si portano anche ad Aleppo per unirsticon questa dei Mararia, di Fez o di Marocco prende la sua strada per Taffilet, Tegorarin, Tripoli, ed Alessandria, dove ella si rende al Cairo. Ne parte poi uno, o due giorni dopo la gran Caravana di Egitto, ma prende la sua strada per Suez, dove si radunano gli Etiopi. Questi vi apportano dall' Indie-

ogni forta di spezierie, di pietre preziofe, di perle, d'ambra di musco, ed altre mercanzie, che sono portate al Cairo sopra i cavalli, e si spandono per Alessandria nel Levante. Questa è la strada più lunga per la Caravana.

43. Vengono ogni anno ad Aleppo da Bafiora due Caravane, che foffrono per la strada delle contribuzioni considerabili dal Bascia di Bagdad, e dagli Arabi del

deferto .

44. Dacche non più si sono formate a Bassora delle Caravane per lo Levante Bagdad è al presente il luogo della loro partenza, e si dee considerare come l'intraposto generale delle mercanzie, che

vengono dall' Indie.

45. Vengono da Aleppo, e da altre Città della Siria molte piccole Caravane a Bagdad cariche di mercanzie che trafportano i vascelli di Europa, di cui una parte si porta nell'Indie. Gl'Italiani, i Greci, e gli Ebrei fanno questo commercio, sia in loro nome, sia come fattori degl'Ingless.

46. Le .

46. Le Caravane di Perfia composte quati tutte di Armeni non cessano di arrivare a Smirne dopo la Festa di Tutti i Santi fino alla metà di Maggio, sed anche fino a Gingno. Vi portano prà di 2000. balle di seta ogni anno senza contar le droghe, e le seterie.

47. Le Caravane della Siberia entrano prefentemente negli Stati della Cina per lo Selinginskoi fulla riva orientale della Selinga, quando prima paffavanoper Nerzinokoi, ed Argun.

48. Vi sono ancora delle Caravane di mare stabilite per l'istesso sine : tale è la Caravana de' vascelli, che va da Costantinopoli sino ad Alessandria

49. L'Asia, e l'Africa negli affari di Commercio conoscono ancora le Casile, che sanno l'ittesso usizio delle Caravane. La Casila è una truppa di mercauti, e di viaggiatori, o degli uni, e degli altri, che si radunano per traversare con maggior sicurezza i vasti Stati del Mogol, e di altri luoghi della Terra ferma dell'Indie.

Y 3 50. Vi

50. Vi fono aucora fimili Cafile che traversano una parte dei deserti d'Africa, particolarmente quel che si chia na Mar di Sabbia; che è tra Marocco, i

Regni di Tambut, e di Gago.

Regni di Tamout, e di Gago.

51. Quetto viaggio che le di 90. leghe dura due mesi per andare, ed altrettanti per lo ritorno. La Casila viaggia la notte per gli eccessivi calori del
paese. Le principali mercanzie che ne
riporta consistono in polvere d'oro, che
chiamano Asibir, e gli Europei Tibir.

52. La Casila è la stessa, che si chiama Caravana nell'impero del Gran Signore, in quelli del Re di Persia, ed

altri luoghi d'Oriente.

753. Vi è però qualche differenza tra una Cafila, ed una Caravana: La Cafila appartiene propriamente « qualche Sovrano, o Signore, o a qualche Compagnia potente di Europa, per mezzo della quale firttafportano effetti o mercanzie di un luogo all'altro in una gran distanza dal Paese col mezzo dei cameli, muli, cavalli, o assini che vanno inferme.

seme, e di sila l'uno dopo l'altro. Ella è sempre condotta da un usiziale che è alla testa, non altrimenti che la Caravana, che ha sotto di se i camelieri, i mulattieri, e qualche gente armata, che scortano la Casila come un tespo, che tutto appartiene ad un padrone.

54. La Caravana poi è una unione di mercanti particolari, ognuno de quali ha un certo numero di beffie di carico per fuo conto, e fanno infieme la marcia forto le leggi di un Capo che debbono riconoscere. Tutte le Caravane possono effere chiamate Cafila, ma'non tutte le Cafile possono chiamats Caravane, perchè quel nome appartiene a quelli, che hanno un sol, padrone.

Abassi, Città, e Porto, sul Golso Perfico, gl' Inglesi, ed Olandesi vi hanno le lor Casse, più, o meno grandi secondo il loro bisogno, le quali vanno, e vengono ad Ispahan, il che è un tratto di 170. leghe in circa. Per mezzo di queste Casse le loro Compagnie mandano

dano le mercanzie dall' Indie alla Capitale della Persia, dove hanno ancora i loro magazzeni, ognuno fotto un Capo. Di là ancora ogni Cafila fempre feparata, e in diversi tempi rapporta le mercanzie di Persia per l'India per la via dei vascelli, che ne attraversano tutti i mari.

56. Vi fono ancora le Cafile di mare, come le Caravane. Sono effe quelle piccole flotte mercantili, che dai paesi che i Portoghesi occupano ancora sulle Coste del Regno di Guzuratta vanno a Suratte, e che vi tornano fotto la fcorta di un vascello di guerra che il Re di Portogallo mantiene per tale oggetto.

57. Le Caravane sono alloggiate, e ricevute nelle Caravanzere, luoghi destinati a tal' effetto . Sono effe ordinariamente una vasta fabbrica, e quadrata con cortili spaziosi, arcate, e camere, dove si alloggiano i mercanti, i viaggiatori, i loro equipaggi, le bestie di foma, e si ripongono le mercanzie. 58. Non vi è gran Città in Oriente,

e particolarmente di quelle che fono ne-

gli Stati del Gran Signore, del Re di Persia, e del Mogol, che non abba quetta sorte di sab riche. Le Caravanzere di Costantinopoli, d'Ispahan, e di Agra Capitale dei tre Imperi, la Turchia, la Persia, ed il Mogol sono affai celebrie per lo lor numero, e per la loro magnificenza. Le Caravanzere di Schitas, e di Casbin, Città considerabili della Persia, non la cedono a quelle della Capitale.

Garavanzere fempre piene di gente, e di mercanzie. I Grandi del Paele impiegano il loro denaro ad innalzare questi difizi, perchè ne tirano delle rendite confiderabili. Quei della Nubia, dell'Abissinia, e dell'altre Nazioni dell'Africa che abbordano al Cairo vi hanno ognuna le loro particolari. Garavanzere, dove vanno ad alloggiare. Lo stesso dei Mercanti di Aleppo, di Damasco, di Costantinopoli, e di altre Città di Commercio.

60. Que-

60. Queste Caravanzere sono ospizi sagri, dove non è permesso d'insultare persona, nè da attaccare gli effetti che vi sono depositati. E' dell'interèsse per al-tro dei proprietari di questa specie di osterie di mantenere l'ordine, e la sicurezza, che vi regna.

61. Maometto IV. avea fatto fabbricare delle Caravanzere di distanza in distanza da Costantinopoli sino a Damasco, e vi avea affegnato delle rendite confiderabili per loro mantenimento. Là ogni viaggiator Cristiano, Giudeo, o Maomettano vi è egualmente ben ricevuto.

62. Le Caravanzere fono in qualche maniera in Oriente come l'osterie in Europa, ma con una gran differenza che nelle Caravanzere non fi trova niente ne per gli uomini, nè per gli animali, e tutto vi si dee portare.

# 

# L I B R O VII.

Commercio dell' America .

r. T'America'e la quarta, e la più gran parte della Terra, e che fa fola un continente opposto al nostro. Ella su scoperta nel 1492 da Cristotoro Colombo Genovese, ed ha preso il nome da Americo Vespucci Fiorentino che

vi ando nel 1497.

2. E' anche chiamata Nuovo Mondo, perchè questa vasta parte del Globo comparve come se fosse uscittà iniovamente dal seno dell'acque, e che occupando sola uno dei due emisseri, senza essere unita ad una delle tre altre parti sino allora conosciute, saceva come un mondo a parte, e pareva essere disferente dall'antico, per così dire, in ragione de' suoi abitanti, de suoi animali, e delle sue produzioni. Colombo su quegli che se diede questo nome.

3. L'A-

3. L'America e finalmente defignata col nome o' Indie Occidentali, o piccole Indie, perchè Colombo, scuoprendola, credette di effere anche vicino all'Indie Orientali per la strada di Occidente, ed in opposizione all' Indie Orientali, o grand' Indie scoperte poco tempo prima dai Portoghesi.

4. La scoperta del nuovo Mondo è senza dubbio la più importante parte della storia del genere umano. Tutti i sifemi del rimanente della Terra conosciuta hanno dovuto soffrire alterazione, e cambiamento dalle nuove relazioni che l'antico Mondo dovette avere con quella immensa, ricca, e seconda parte del Globo.

5. Il commercio, la marina, l'induftrie, l'arte della guerra, gli stabilimenti
politici, i gradi della potenza di ciascun
Regno Europeo subito si livellarono al
rapporto che ebbero coi doviziosi prodotti, e coll'estensione de' dritti de'Conquistatori sopra quelle fertili contrade,
dalla natura forse savorite in preferenza
dell'altre. 6. L'A-

- 6. L'Asia, l'India, la Cina, l'Africa istessa non erano così ignote ai nostri maggiori. E quantunque dobbiamo agli ultimi secoli infinite utili scoperte, e metodi per trar vantaggio da quelle regioni, nulladimeno gli Afiatici, e gli Africani surono in commercio con essi, nè è così nuovo il vincolo, che loro ci unisce.
  - 7. L'America col fuo Commercio è tutta nuova; il fuo fiftema politico, ed economico rapporto a noi è stato forprendente, e perciò merita che io ve ne faccia il ristretto con qualche distinzione.

#### C A P. I.

### Confini dell' America .

1. Sono conosciuti i confini dell'America dalla parte dell'Est, del Sud, e dell'Ouest. Il mare la circonda da queste tre pari, e la separa all'Est dall'Europa, e dall'Africa, al Sud dalle Tera Antartiche, e all'Ouest dall'Afra; ma i suoi confini dalla parte del Nord non lo sono stati egualmente.

2. Questa cognizione, o piuttosto i

vantaggi che si è creduto poterne derivare al Commercio furono i motivi dei diversi rentarivi delle Potenze di Europa, che ne hanno conosciuta l'impor-

tanza.

1.2 3

3. Sono già fcorsi tre secoli, e questo lungo tempo non è bastato a farci conofeere tutte le Coste Occidentali dell'America del Nord: la scoperta se n'è fatta in parti, e in tempi lontani gli uni dagli altri.

4. Una

4. Una interruzione di cento anni avea fatto obbliare il fucceffo dei primi tentativì, ed è bifognato fcuoprir di nuovo quello, che era ftato già fcoperto. Verfo la metà del fecolo XVIII. fi è ripigliata la traccia delle prime fpedizioni, e fi può dire che prima di quest' epoca fi fapeva folamente che le Coste del Nord-Ouest dell'America doveano terminare nel grande Oceano dell'America Settentrionale; ma non si avea la certezza che l'Antico, ed il Nuovo Mondo non formavano al Nord una Terra continua, e che ogni Continente era una grand'Isola.

5. Gli Spagnuoli fono stati i primi, e degli ultimi che hanno tentato così grand'impresa. Nel 1578. Francesco Drake Inglese fece sapere ad essi che a 48 gradi di latitudine esistevano Terre, ed uomini: pose al paese che avea scoperto il nome di Nuova Albione, e ne prese posesso a nome di Elisabetta Regina d'Inghilterra.

6. Ogni

6. Ogni Nazione si è anche impegnata per l'istesso oggetto, e i Russi in modo particolare, che vi erano assai inte-

retlati, vi si sono distimi.

7. Ma fin dall'anno 1778. il primo dei Navigatori, il Capitano Cook, portò i fuoi talenti, le fue speranze, e di suoi lumi alle Coste del Nord-Ouest dell' America, e l' Europa deve alle sue laboriose ricerche le prime sicure notizie che abbia avuto di questa parte Occidentale del Nuovo Mondo. Dopo avere fatto alcune scoperte si elevò alle più alte latitudini che i ghiacci permettesero ai Navigatori.

8. Il viaggio di Cook ha fatto conofeere all' Inghilterra i nuovi oggetti, e preziofi che queste terre offrivano al suo Commercio: e le ha fatto vedere la possibilità di rivalizzare i Russi nell'estrazione delle pelliccerie, e di dividere con essi i gran benefici che possiono provare nei cambi coll'Impero della Cina le spoglie degli animali, e i tesori delle soreste dell' America Occidentale del Nord. Finalmente fu posta sempre più in moto una Nazione, le cui operazioni di commercio abbracciano i due emisferi sopra tutta la circonferenza del Globo.

9. La Perouse parti dal Porto di Brest nel 1785. per un viaggio di osservazioni, e di scoperte attorno al Mondo. Direste la fua corsa nel 1786. verso la Costa del Nord-Ouest dell' America; e si attaccò particolarmente a riconoscere la parte della Costa, donde Cook era stato allontanato dai venti contrari. Scupri un bel porto a 58. gradi e due terzi, gran Terre distaccate dal Continente, si fino i 54. e 52. gradi, e nell' Est di queste Terre l'Arcipelago di S. Lazaro, altra volta conosciuto.

ro. Gl'immensi profitti che i due vafcelli impiegati nell'ultimo viaggio del
Capitan Cook aveano fatti alla Cina sopra le soderature che vi aveano portato
dalla Costa Nord-Ouest dell'America eccitarono le speculazioni dei Negozianti
Armatori, e le spedizioni si moltiplicarono nell'intervallo dal 1785. al 1789.

T.IV. Z

fotto la condotta dei Capitani Hanna, Peters, Lowria, Guisa, Meares, Tipping, Portlock, Dixon, Berklay, Colner, Duncan, Douglas, Grey, ed alcuni Portoghes, e Spagnuoli. Questi ci hanno satto conoscere un gran numero di porti agli Europei per lo commercio delle pelliccerie.

11. Un viaggio de' Spagnuoli attorno al Mondo si era annunziato sotto gli aufpici i più savorevoli; tutto ci prometeva i più gran lumi sulle differenti parti del Globo, e particolarmente sulle Coste del Nord-Ouest dell' America. Questo viaggio, la coi condotta era stata considata al Cavaliere Malaspina, cominciato nel 1790. è terminato dopo alcuni anni. Ma la pubblicazione del Giornale che dovea seguire dopo il ritorno nei porti di Spagna non è ancora esposta agli occhi dell' Europa.

12. Tali erano nel 1790, le nozioni che si erano acquistate sulle Coste Occidentali del Nord dell'America. Un solo

Navigator Francese la Perouse era concorso con quelli della Spagna, dell' Inghilterra, e degli Stati Uniti a persezionare le scoperte di questa parte del Nuovo Mondo, e sino a quel punto il Commercio di Francia non avea potuto fare alcuna intrapresa per entrare in concorrenza con quelli dell'altre Nazioni nel

traffico delle pelliccerie.

13. Il Capitan Francese Stefano Marchand volendo aprire ai suoi Nazionali una nuova strada ed una estensione di commercio, e di navigazione tentò di are un viaggio attorno al Mondo, e l'eseguì nell'anno 1790. 1791. e 1792. Questo viaggio ci ha proccurato una scoperta assai importante nel grande Oceano, molti nuovi dettagli sopra una parte dell'America Occidentale del Nord che tutavia non è perfettamente conosciuta, ed un gran numero di osservazioni Mattematiche proprie a persezionare l'Arte Nautica e la Geografia.

del Nord, ed eccola terminata da tutte

Z 2 Le

le parti dall' Oceano secondo le nuo-ve scoperte dei Capitani Inglesi Cook, e Clarke che nel 1778. e 1779. hanno passato lo stretto che separa l' America dall'Asia. Questi celebri Navigatori spinsero le loro corse nell'Oceano Settentrionale sino al 70. e 95. minuti di latitudine, dove furono arrestati da ghiacci fissi, ed impenetrabili che si estendevano dal Continente dell' America a quello" dell' Afia .

15. L' Oceano più conosciuto che bagna l'America è diviso in due Mari, Mare del Nord, e Mare del Sud fecondo che le Coste, che bagnano sono situate verso l'uno, e l'altro di questi due punti del Mondo. Ma si può dire piuttofto che il Mar del Sud abbia preso un tal nome perchè vi si è entrato la prima volta per mezzo degli Stretti di Magellano e de la Maire situati al Sud dell'America. Dovea chiamarfi poi Mar del Nord quello, che lo bagnava in opposizione al Mar del Sud. Del resto il mare del Nord dovrebbe effere chiamate Low

mare dell' Est rispetto all' America, ed il mare del Sud mar dell' Ouelt.

16. Il Mar del Sud fi chiama ancora Mare Pacifico per le fue gran calme, e tra il Meffico, e la California fi chiama Mar Verniglio. Questi due Mari fi unifono per lo Stretto di Magellano, de la Maire, e di Browers.



CAP.

#### C A P. II.

## Divisione dell' America .

1. L'America si divide in due gran parti, Settentrionale e Meridipale. Questa si chiama ancora Peruviana, e l'altra Messicana, dal nome dei due grand'Imperi che gli Spagnuoli hanno conquistato in questo Nuovo Mondo. Ha rapporto questa divisione all'Istmo di Panama, o di Darien, che la divide, e non già alla Sfera equinoziale come molti Antori hanno voluto. Oltre a queste due parti si considerano come dipendenti dall'America infinire Isole, che la circondano nell'uno e nell'altro Oceano.

2. La Settentrionale comprende il-Meffico, la California, la Luigiana, la Florida, il Canadà, l'Arcadia o Nuova Scozia, gli Stati Uniti, il nuovo Meffico, e l'Ifole.

3. La Meridionale abbraccia la Terra Ferma, il Perù, il Chill, il Paraguay; il Brasile, il Paese delle Amazoni, e la Terra Magellanica.

4. L'America Settentrionale si estende dall'Istmo di Panama situato presso a poco al decimo grado di latitudine Australie sino al polo del Nord, e racchiude ogni specie di climi. La sua situazione è più vantaggiosa per molti riguardi dell'America Meridionale. Ella è più vicino all'Europa, che è il centro del Commercio, e delle belle arti che vi si sono introdotte.

Europei che nelle sue Coste Settentrionali ; e Orientali. Non lo è affatto dalla parte del Mare del Sul sul guale sono situati i più belli porti dell'America, come quelli del Perù, del Chilì, ed attri. Questa certamente è la causa, per tuti l'America Settentrionale ha fatto progressi più rapidi nella coltura, se nella appolazione i

6. Gl'Ingless sono stati per l'America Settentrionale, quel che gli Spagnuoli lo han fatto per quella del Mezzogiorno,

Z 4 feb-

febbene con qualche differenza. Est frail'altre cose vi fianno portato un vasto commercio, e quantunque vi \*abbiano quasi perduta la Sovranità, non ne hanno però perduto tutti i vantaggi che prima ne traevano. Gli Scrittori di questa Nazione ci assicurano, ed è provato, che una gran parte del Commercio degli Stati Uniti si fa coll'Inghilterra, e a vantaggio dell'istessa Inghilterra.

7. La Meridionale si estende dall'Istmo di Panama sino al Capo Horn. Il suo clima le da gran vantaggi sull'altra parte di un sì vasto consinente.

8. Le produzioni sono più varie, e più vigorose. Essa dà in particolare una gran quantità di legni di differenti specie: da frutti, bestiami più grandi, e più sorti, alcuni de' quali non sono conosciuti nell' America Settentrionale. I cavalli vi si sono prodigiosamente moltiplicati, dopo che vi sono stati portati da Europa.

9. Tutti questi vantaggi possono effere riguardati come essetti della più gran dol-

cezza

cezza del clima. Ma possono effere bilanciati dagli altri, che provengono dalla cottura, dalla popolazione, e dall'andustria che regna nell'America Settentrionale.



CAP.

# C A P.

### Divisione dell' America tralle Nazioni! Europee .

1. L'America fu scoperta sotto gli aupreteso di doversele sola appartenere . Ma l'altre Nazioni ciò non offante, senz'attendere la discussione di questo dritto, si fono impadronite di quello, che ad effe è sembrato vantaggioso nell'una, e nell'altra parte di America, in maniera che i Portoghesi , i Francesi , gl' Inglesi , gli Olandesi, e i Danesi sono anche i padroni di una gran parte del Continente, e dell' Isole del Mar del Nord.

2. Ecco come l'Europa fi ha divifa l' America. Gli Spagnuoli vi sono i meglio stabiliti e nel Continente, e nelle Isole . Nel Continente essi posseggono tutta l' America Meridionale a riserba del Brafile, e di alcuni luoghi fia nel Chili, fia nella Magellanica, fia nell'Istmo di Darien, non avendo potuto sot-./3

tomettere quegl' Indiani, che chiamano Indios Bravos. La Spagna possiede ancora la miglior parte dell' America Settentrionale, o sia tutta la parte Occidentale dal Missispi, il che contiene la Luigiana, e la Florida sino al mare del Sud, o salendo verso il Nord sino a limiti indeterminati.

3. L'Isole che appartengono agli Spagnuoli sono S. Domingo, che era divisa coi Francesi, Cuba, Porto Ricco, la Margherita, le Lucaje, ed altre di poco conto.

4. Le provincie di Ginaloa, e di Sonora che fi eftendono lungo le Cofte del mar Vermiglio al Golfo della California, ficcome ancora le immenfe contrade della Nuova Navarra, e del Nuovo Meffico all' Oueft, e al Nord tanto vafte, quanto le fteffo Meffico fono più o meno fottopofte al dominio Spagnuolo 4.

5. I Francefi hanno poffeduto nell' apprendi successi fuccessi della guerra di fuccessione di Spagna, il Canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione di Para della guerra di propositi canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione di Spagna, il Canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione di Spagna, il Canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione di Spagna, il Canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione di Spagna, il Canada, l'Avadia, Plaifance nell'Ifola di Terra Notatione della successione della succ

va, e la Luigiana. L'Acadia, e Plaisance furono cedute agl'Inglesi nel Trattato di Utrecht; il Canadà è stato ceduto agl'istessi Inglesi nel Trattato del 1763.

e la Luigiana agli Spagnuoli.

6. Trall'Isole fituate nelle due Americhe posseggono la Desiderata, S. Lucia, la Martinica, Mari-Galante, la Guadalupa, S'Bartolommeo, S. Martino, dove gli Olandesi hanno ancora delle abitazioni, e una volta la parte Meridionale ed era tutta l'Isola di S. Domingo. Finalmente nel Continente dell' America Meridionale hanno la Guiana, chiamata Guiana Francese.

7. Dopo gli Spagnuoli gl'Inglefi, prima dello stati Uniti nell'America Setrentrionale, avevano le più sforide Colonie in America, così per lo numero dei loro abitanti, e per la quantità dei vascelli che vi andavano, come per le preziose, e ricche mercanzie che ne tiravano. Tali erano la nuova Inghilterra, la nuova York, deve si trova la Pensilvania, l'Acadia, la Baja d' Hudson, la Virginia, la Carolina.

lina, e una parte della Florida, la Luigiana, il Canadà ec. Ora non vi posseggono che il Canadà, la nuova Scozia, la Baja d'Hudson, e le dipendenze di que-

sti paesi.

8. L'Isole sono S. Cristosoro, la Barbada, la Granata, la Barbuda, che è la più importante di quante ne abbiano in America, l'Anguilla, Antigoa, Montsera, Nieues, Rodonda, tutte del numero delle Antille. Ma le Isole più importanti sono la Bermudes, la Giamaica, e l'Isola di Terra Nova celebre per la pesca del merluzzo che si fa sul gran Banco, che non n'è lontano.

9. I Portoghesi posseggono nell' America la Costa del Brasile, che si estende dal siume dell' Amazoni sino a quello di S. Gabriele vicino al Fiume della Plata, Questa Costa è divisa in 14. Capitanerie, delle quali le più conosciute in Europa sono Fernabuca, la Baja di tutti i San-

ti, ed il Rio Janeiro.

10. Gli Olandesi non sono stabiliti in America, come lo sono così bene nel-

l'Indie Orientali. Le loro Colonie si riducono a Saba, S. Eustachio, Tabago, e la metà di S. Martino, trutte Isole, quasi le più piccole, e le meno considerabili delle Antille. Hanno però Bonaire, Aruba, e Curacao, che non essendo lontane da Cartagena, e Porto-belle hanno l'occasione di farvi un ricco commercio di controbbando, sul quale i Governatori Spagnuoli chiudono gli occhi. Surinam all'imboccatura del fiume dell'istesso nome sulla Costa della Guiana è ancora una Colonia, che appartiene agli Olandesi, siccome ancora Bamron, Approwak e Bervice, le quali sono in Terra Ferma.

11. Finalmente i Daness si sono stabiliri nella piccola Isola di S. Tommaso, dove gli Amburghess hanno ancora un Banco. Quest Isola non è lontana da Porto Ricco, ed hanno ancora l'Isola di S.Gracomo, di S.Groce, ed una piccola Isola di quelle che si chiamano le Vergini:

12.Ten- .

12. Tentarono il Duca di Curlandia coi suoi Alemanni, e gli Svezzesi di entrare anch'esti in America; quegli tralle Antille, e questi nell' America Settentrionale; ma non riuscirono i loro disegni. Gli Scozzesi sul principio del Secolo XVIII. si stabilirono sull' Istmo, e sulla Riviera di Darien, ma surio cacciati dagli Spagnuoli. Così è rimasto il Commercio dell' America a sei Nazioni di Europa, Spagnuoli, Inglesi, Francesi, Portoghesi, Olandesi, e Danesi.

#### 368 ISTRUZIONI

#### C A P. IV.

#### Del Commercio dell' America Settentrionale.

1. Tale è il dettaglio delle possessioni Europee in questa parte del Mondo; è necessiario oramai che io vi parli del loro Commercio secondo l'ordine delle divisioni naturali dell'America, o sia secondo l'ordine Geografico, e non quello delle possessioni Europee, o sia secondo l'ordine Politico, per farvene avere quella idea giusta, chiara, e regolare, che ho procurato di farvi fare dell'altre parti del Mondo.

2. Comincerò dall' America Settentrionale, che fu la prima ad effere scoperta, e che ha più vicine relazioni col-

l'Europa .

#### . S. I.

## Del Vecchio Messico, o Nuova Spagna.

I. Questo Paese è quasi situato intieramente sotto la Zona Torrida,
e confina al Settentrione col
Nuovo Messico, all' Oriente col Golfo
ell' istesso nome, e col Mar del Nord,
al Mezzogiorno col Mar del Sud, e all'Occidente col Mar Verniglio, che è
una parte del Mar del Sud.

2. Le produzioni di questo vasto Impero fottomesso interamente agli Spagnuoli consistono in grani, mais, cacco, frutti, miele, ballamo eccellente, cuoi assati stimati, quantità di cocciniglia, indaco, e seta, legni di campeccia, tabacco del territorio di Vera Crux, cotone della provincia di Cinaloa, polvere di odore assati ricercato di Guaxaca, e zucchero della provincia di Chiapa.

3. Ma le principali ricchezze di quefta contrada fono le miniere d'oro di
Tlascala, di Lyucatan, del Popayan, e
T.IV. A a del.

del Choco, di cui fi fabbricano monete, a Tlascala, e a Messico. Le miniere di argento moltiplicate, e le più considerabili sono quelle del Lyucatan, di Cujacan, di S. Barbara, di Guaxaca, e della Costa ricea.

4. Il nuovo Regno di Granada fornifce quantità di fineraldi, e fi trovano in diversi cantoni di quest' Impero Molte miniere di ferro, e di alume. Si veggono ancora in alcune Città delle manifatture di feterie, di ftoffe', di cotone, e di bei drappi particolarmente a Meflico, e Tlafcala, e quett' ultima Città poffiede una bellissima vetreria. 5. Hi Meffico per mezzo del mare del Nord riceve da Maracaibo, e da Caracco il cacao affai fuperiore al fuo, e dei Negri per la via dell' Avana, e di Carragena: da in iscambio ferro, ed argento. Riceve per la via del mare del Sud dal Perti dell' olio, vino, acquavire, e gli da del carrante, dell'indigo, della cocchighia, ferro, e mercurio dell' Europa, e quanto li può raccorre di controbbando dalle Filippine .

Acapulco un commercio colle Filippine.

8. Il Commercio del Messico si la per la maggior parte per mezzo delle Cirtà di Messico, Guaxaca, Acapulco, Vera

Crux, e Honduras.

9. Messico, che n'è la capitale, siccome ancora di ctutta la nuova Spagna, è la più bella città dell' America . Ella è ricca per lo suo commercio, la residenza del Vicere, la sede di un Arcivescovo, una Università, di un Tribunale Supremo, ed ha una Zecca. Questi vantaggi uniti ad essere ella il passaggio dei più gran proprietari delle terre, e dei più ricchi negozianti vi ha richiamata la maggior parte degli affari dell' Europa . 11110. La piazza più considerabile della Città è quella del mercato, dove vi sono botteghe di mercanti di ogni sorta di stoffe di feta. Nella strada degli orefici in meno di un ora si può vedere il valore di molti milioni in oro, ed argento, perle, e pietre preziose. Vi sono anche botteghe di mercanti che vendono opere di Aa 2

ferro, acciajo, e rame. La in fomma fi vede quanto vi è di più îtimabile nel

vecchio, e nel nuovo Mondo.

11. Acapulco è una gran Città, ed è il Porto del Messico dalla parte dell'Ovest del Continente sul Mar del Sud ? come Vera Crux lo è dalla parte del Mar del Nord . Questa è la sola piazza di commercio che vi sia su questa Costa, perchè poco, o niente se ne sa per mare dalla parte del Nord-Oveit .

12. Questa Città fa il suo Commercio col Perù, colle Filippine, e colle Cotte dell'ittesso Messico. Manda alle Coste le sue mercanzie per tirarne viveri , e rinfreschi. Ogni anno parte da Lima un vascello colle mercanzie; ma il Commercio delle Filippine, e dell'Oriente fa la più gran ricchezza di Acapulco, e la rende affai celebre.

13. Non vi sono che tre vascelli, che negoziano ad Acapulco, due de quali ogni anno vanno regolarmente a Manilla, che e una dell' Ifole Filippine, e l'altro viene da Lima. Questo vi arriva an poco prima di Natale, e vi porta argento vivo, coco, e pezzi d'otto. Vi resta fino al ritorno della nave da Manilla, e carica spezierie, seti, indiane, ed altre mercanzie per lo Perù, e dopo ritorna a Lima. Questo è un vascello di due pezzi di cannone.

14. Acapulco non è abitata da Negozianti Spagnuoli che nel tempo della durata della celebre fiera che vi fi tiene per la vendita delle mercanzie che vi fi apportano, e che n'aspetta i vascelli che navigano dalle Filippine ad Acapulco, e da Acapulco alle Filippine . Terminata la fiera essi si ritirano, sicche Acapulco è come l'intraposto di commercio delle Filippine, e del Perà col Messico.

15. Le mercanzie che Acapulco fornifice al Messico sono quelle, che riceve dal Perù, e dalle Filippine. L'une, e l'altre si apportano al Messico, parte per terra a schiena di muli, e parte per mare.

le Filippine sono mercanzie dell'Europa,

alcune produzioni del Messico, e del Perir, e finalmente una gran parte dell'argento di questi due paesi.

17. Acapulco riceve dal Messico vini, è bisciotterie di Europa, cocciniglia, e due milioni in circa di piastre . Da al Messico spezierie, mosselline, tele pinte,

feterie, ed altro . 18. Il commercio colle Filippine arri-

va ai rempi di Filippo II, il quale fin dal principio del suo Regno formò il progetto di stabilire una colonia nell'Iso-le Filippine, che fi erano trascurate do-po la loro scoperta, e vi mandò un'armata grande dalla Nuova Spagna, e fi fcelfe Manilla nell'Isola di Luson per la capitale di questo stabilimento. Di la si flabili una corrispondenza di commercio affai attivo coi Ĉinesi, e questo popolo Industriofo attirato dalle speranze del guadagno venne in folla a popolar le Filip-

pine fotto la protezione della Spagna 19. Essi apportarono nella Colonia una sì gran quantità di turte le specie di produzioni del fuolo e delle manifatture

dell'Oriente, ch'ella fu nello stato di aprire un commercio coll' America per una navigazione da Costa in Costa la più estefa che si faccia ful Globo ... atto 20. Nell'infanzia di questo Commercio tutto fi faceva per Callao fulle Coste del Perù , ma la sperienza avendo fatto vedere molti inconvenienti in questa, stra: da, l'intrapolto del Commercio tralli Qriente e l'Occidente fu trasportate da Callao, ad Acapulco fulla Costa della Nuos va Spagnal, they be to a world holy

21. Questo Commercio dopo aver fofferto, vari cambiamenti i finalmente ricevette una forma regolare. Ogni anno partono due vascelli da Acapulco ivarso Manilla. Questi sono più dia quo boui l' uno , e si chiamano Orche . Non partond mai infieme L'una mette alla vela da Manilla per lo ritorno quando vi arriva l'altro. Il loro carioo alla partenza di Acapulco è composto parme dele le mercanzie di Europa, che vengono al Messico per mezzo della Vera Crux , e parte di inercanzie della nuova Spagna che 41.

che l'une e l'altre sono mandate al Mar del Sud sopra i muli.

22. Il carico al ritorno è di tutto ciò che la Cina, i' Indie Orientali, ed il resto dell'Oriente producono di più ricco, e di più prezioso, spezierie, droghe, porcellana della Cina, e del Giappone, tele di cotone, ed altre robe dell'Indie, mossellina, seterie, anche perle, pietre preziose, e dell'oro in polvere, e quanto si dee all'eccellenza de sinoi abitanti.

23. Il viaggio di questi vascelli compresovi il soggiorno è quasi sempre di dodici mesi. Essi per lo più partono alla fine di Marzo, o al principio di Aprile.

24. Vera-Cruz, Città fituata al fondo del Golfo del Messico, ha un Porto chiamato S. Giovanni d' Ulloa, ed è in qualche maniera la Città del più gran Commercio di tutta l'America Spagnuo-la sull'uno, e sull'altro mare, Ella è l'imbarcatojo del Messico, e si può con-

fide-

fiderare come il magazzino di tutto ciò, che esce dalla nuova Spagna per passare in Europa. I suoi mercanti mandano i loro vascelli per tutto il mar del Nord, ed in tutte le sue Isole, a Cuba, a San Domingo, al Jucatan, a Porto-bello, o Cartagena, e negli altri luoghi Spagnuoli, dove si può fare il trassico, facendo rialire le mercanzie dalla parte di terra per mezzo dei fiumi.

25. Quì si uniscono le ricchezze del vecchio, e del nuovo Mondo. Quelle dell' antico vi sono portate ogni anno dalle Manille, e dall' Indie Orientali per mezzo di Acapulco, che è si porto del Messico dalla parte del Sud, e quelle di Europa per la Flotta di Spagna. Le mercanzie del nuovo Mondo vi vengono dal continente per fare i ritorni di questa Flotta. Il numero dei suoi abitanti appena arriva a 3000., ma sono tutti Mercanti, o Fattori dei mercanti del Messico, e dell'altre Città di commercio della Messicana.

26. Nel

26. Nel suo porto arriva la ssotta destinata a provvedere il Messico delle mercanzie di Europa. Si spedisce da Cadice ogni due, tre, o quattro anni secondo i bisogni, e le circostanze. Ella e composta ordinariamente di 15. o 20. bastimenti mercantili scortati da due, o più vascelli di guerra. Vini, acquavite, o glio son quello che formano la parte più voluminosa del carico. Le stosse d'argento, i galloni, i drappi, le tele, e seterie, i merletti, i capelli, i diamanti, e le spezierie ne formano la parte più ricca.

27. La fiera vi si tiene sei mesi, o più secondo le ittanze dei Negozianti del paese, e di quelli di Spagna. Quando è terminata s' imbarca d'oro, l'argento, la cocciniglia, i cuoi, la varinglia, i di legno di Campeccio, ed alcuni altri oggetti poco importanti che fornice il Mesi sico. La fiorta prende la strada dell'Avana, e poi si restituisce a Cadice per lo Canale di Banama.

19 28. La

28. La Baja di Campeccio si distingue tra i luoghi di Commercio dell' America Spagnuola sul Mare del Nord La sua principal manifattura è quelli del cotone, di cui gli Spagnuoli, e gl' Indiani sono egualmente vestiti. Se ne servono per le vele di nave, e si manda suori per l' istesso uso. Ella sa il Commercio di quel legno tanto pregiato in Europa per la tintura in nero, e in violaceo, e che ha preso il suo nome da Campeccio, città del Jucatan, deve si trova.

29. Esta era una volta il deposito di tutto il legno di questa specie. Quando gl' Inglesi s' impadronirono della Giammaica, e conobbero il prezzo di questo legno vollero dividere questo negozio cogli Spagnuoli, ma non riusci come desiderarono, e si contentarono di farlo alle vicinanze del lago Tristo. Vi portano in controcambio cappelli, calze, fearpe, coltelli, ed altre minute chincaglierie i e mercerie. Da questa Baja escono ancora legna di costruzione, mie-

Le, zucchero, cassia, falsapariglia, e cuoi.

30. Quando gli Spagnuoli scuoprirono questa Baja, come vi trovarono metalli, ma poca popolazione, e coltura, la diferezzarono. Ma accorgendosi dopo che legni che la cuoprivano erano propri per le tinture, vi fabbricarono la Città di Campeccio, che divenne l'intraposto di questa produzione così preziosa.

31. Campeccio dee al folo commercio di questo legno il vantaggio di esser un mercato assai considerabile. Ella riceveva ogni anno molti vascelli; i suoi carichi si distribuiscono nell'interiore delle terre, e che prendono in ritorni montoni, legni, e metalli, che questa circolazione vi apporta.

32. Il commercio degl'Inglesi era sempre di controbbando, ed occasione di tamre declamazioni. Divenne lecito nella pace del 1763, con cui su afficurata alla G. Brettagna la libertà di toglier questo legno, ma sen alzarvi fortiscazioni, anzi coll'obbligo di ditrugger, quelle che vi aveano innalzato. §.II. 11. 6. .. H.

Del nuovo Meffico, o nuova Granata.

Uesto Paese ha il Quivira al Serte, al l'ezzogiorno il vecchio Messico, e il Mar Vermiglio, e la California al l'Occidente.

2. E' fertile in graffe pasture, produce mais, e diverse sorte di trutti, e di legumi. Vi-sil trovano alcune miniere d'oro, e d'argenro, come ancora turquolses, o siano pietre preziose di color blo, ordinariamente opache, sorterado, perte, e cristallo alconomia.

3. La fua principal Città fortomeffa agli Spagnuoli è Santa Fede preffo il Rio del Norte, o fiume Bravo. Per effa fa tutto il commercio del nuovo Meffico. Molti famofi Piloti tentarono la fcopenta delle Coffe del nuovo Meffico colla fperanza di ritrovare una firada che la riconduceffe in Europa per la via del Nord, ma incontiarono ottavoli infuperationi,

bili, cioè quello delle correnti, e quelle dei ghiacci.

4. La nuova Navarra è all'Ouest di questo Paese sul Mar Vermiglio: appartiene agli Spagnuoli, ma non ha nè piazze, nè produzioni importanti.

5. Cinaloa, e Sonora fono provincie dell' America, Settentrionale, al Messico sulle Coste del Mare Vermiglio, o del Golso della Celifornia, Hanno una comunicazione col Mare pacifico, e col Golso del Messico, e sono inaffiate da Fiumi che le arricchiscono, e che perrebbero essere di un gran soccorio al commercio. Gli Spagnuoli sono pochi hanno soccupano;

r nanno occupato;

6. Vi fi fono fcoperte alcune miniere così d'oro, come d'argento. Quella fcoperta potrà fare che queste provincie finora neglette, e difabitate potrebbero e guagliare fubito in ricchezze, ed in popolazione. l'altre possessioni degli Spaguoli del nuovo Mondo. Essi, per lo spazio di tre anni perseguitarono i sel-

vaggi che gl'inquietavano, e nel 1761. terminò la guerra coll'intiera fommiffione degl'Indiani, che cessarono di essere il terrore delle due provincie che devastavano.

7. La California 6 è creduta per qualche tempo Ifola, e farebbe stata la più grande del Mondo, ma ora si è trovata Penisola, e dipendente dall'Udienza di Guadalaiara nel Messico, Ca cui è separata dal mar Vermiglio, che porta parimente il nome di Golso della California E' all'Oriente del mar del Sud, che la bagua dall'Occidente.

del Paefe è tutto incognito, e non vi fono fe non alcuni Capi, e alcune Cofte, che fono state riconociute dagli Spagnuoli, dagli Olandesi, e dagl' Inglesi.

po di S. Luca, e Nostra Signora di Loretto I Elleno appartengono agli Spagnuoli, che tirano da quelta Penifola coccinigia, mofcada, bellissime perle, conchigia gia glie affai rare, ed ogni sorta di rinfteschi pei vascelli, che rilasciano al Capo di S. Luca per poscia navigare verso l'Isole Filippine, e i due Messici.

no. La California per la fua firuazione potrebbe effere di qualche importanza al Commercio, e pure gli Spagnuoli non anai fono riufciti a formarvi qualche stabilimento. Se la popolazione di Cinaloa e di Sonora, che le fono vicine si accresce, come pare dalle congetture; ella potra estendersi in questa penisola, che non sara più contata tralle possessioni incolte, e sterili dell'America.

11. I Ruffi, e i Moscoviti, il cui vafto Impero si estende ai confini dell'Asia
la più Settentrionale nel Mar del Sud,
hanno intrapreso di civilizzar questo paese. Essi non solamente vi hanno stabilito delle fortezze, delle colonie in varj
luoghi, degli arsenali, e tutto ciò che
è necessario alla costruzione dei vascelli,
e alla marina; vi hanno ancora fatti diversi
imbarchi tanto per lo Giappone, quanto
pel mar del Sud. Sono sboccati in
molte

molte coste dell'America Settentrionale, e nel 1741, arrivarono al Capo Bianco che è l'ultimo limite conosciuto della California.

3. Le perle di questa Costa sono più facili ad esser pescare di quelle del Malabar, e dell' Indie Orientali. Così vi si viene a pescare da tutte le parti, dala Nuova Spagna, dalla Nuova Galizia, dal Culiacan, da Cinaloa, da Sonora.

4. Si trovano ancora lungo le Coste le conchiglie superiori a tutre quelle che si trovano altrove, sia per la finezza, sia per lo splendore.

## William S. William

## Commercio del Canada .

2. L Ganadà, o la nuova Francia ha il paese di Labrador, o nuova Bretagna al Settentrione; il Mare del Norde la nuova Inghilterra all'Oriente; la Florida, e la nuova Spagna al Mezzogiorno; il nuovo Messeo, e paesi incomiti all'Occidente.

T.IV. Bb

2. E' diviso in parte Orientale, che fi chiama ordinariamente Canada, o nuova Francia, e in parte Occidentale, che fi chiama Luigiana dal nome di Luigi XIV. 2. Il gran fiume di S. Lorenzo, che ha più di 22. leghe alla sua imboccatura, e la cui forgente è ancora incognita, traversa quasi interamente il Canadà, formando nel suo corso sino a cinque, o sei gran laghi, uno dei quali meriterebbe il nome di mare, tanto n'è vasta la estensione. Questi laghi sono assai commodi per lo Commercio, e farebbe affai facile di passare da Quebec al Golfo del Messico per mezzo di questi laghi, e dei fiumi che uniscono il fiume di S. Lorenzo a quello di Missispi, che va a perdersi in questo golfo.

da quella del 1783. il Canadà fu ceduto agl' Inglefi, dove altro più non, reftò per la Francia, che la Lugiana. Ma pure l'ha ceduta alla Spagna, e parve allora che aveffe deposto il pensiere di possere nel continente dell' America Settentrionale. 5. Questo Paese la cui grandezza da taluni si eguaglia a quella della metà di Europa, è assai intralciato di boschi, di laghi, e di siumi, che lo rendono più freddo di quello, ch' effere dovrebbe il suo clima. Il terreno vi è altresì meno fertile a riferba di alcuni piccoli grani, del lino, e dei legumi che vi si raccolgono nei luoghi coltivati dai Francesi.

6. Le foreste sono piene di orignachi, e nei stagni si rirrova quantità di castori. La pelle dell'orignaco bene acconciata è da preserrisia a quella dei bussali per sare calzoni, guanti, e pendoni.

7. Il castoro è un animale anfibio della lunghezza, e della grossezza di un montone. La sua pelle d'ordinario è di un bruno tirante al nero, ma se ne trovano qualche volta de bianchi, e questi sono più stimati per sare i cappelli di colore grigio.

8. Quetto bel paese da frumenti che fi seminano nel Maggio, e si raccolgono in Agosto, ferro, rame, di cui vi sono le miniere, bellissimi legni di costruzio-

Bb a ne,

ne lino, canape, tabacco, farine che si asportano all'Indie Occidentali, terrebinco conosciuto sotto il nome di Canada, e diverse piante preziose, tralle quali il

ginfeco.

9. Vi si trova ancora un massice conosciuto sotto il nome di massice del
Canada, che non si dee riguardare come
una materia, che non si trova che in
questo pacse, ma una composizione che
vi si è inventata con materie straniere,
ed il cui uso vi si è stabilito.

10. La pesca del Canada abbraccia tutti i pesci conocciuti. Molte volte, ed anche al presente se ne tira gran vantagio, perchè seccandosi una parte del pesce se ne sa gran commercio sino a' paesi caldi. Nel secolo XVII. arrivarono a caricarne più di 1000., o 1200. vascelli.

11. Il gran Banco di Terra-Nuova, i Banchi vicini, l' Ifole vicine, il Capo Breton, l' Ifole Percee, e l'Acadia fono affai proprie per la pesca. Questa pesca era una miniera inclausta per la Francia, e che non si farebbe potura togliere, se poteva sosteners con buone Co-

anno alla pesca de' marsovini, delle balene, e dei lupi marini, di cui si possono tirare molte barrecchie d'olio, propria alle manifatture donnesche, ed anche per trasportarne una parte ai paesi stranieri.

13. La tratta delle pelliccerie fa il primo oggetto di commercio degli Europei al Canadà. La colonia Francese sece sul principio questo commercio a Tadusfac; nel 1640. la Città dei Tre-Fiumi no divenne un secondo intraposto, e col tempo Monreale attirò sola tutte le pelliccerie. Vi si vedevano arrivare al mese di Giugno sopra i canotti di scorza d'albero. Il numero de selvaggi che le apportavano era numeroso, e si accresceva alla vista dell'ottime accoglienze, e delle mercanzie, che ne riccevano in iscambio. Ogni anno vi conducevano una nuova Nazione, e così si vedeva una specie di sera, dove accorrevano tutti i popoli di quel vasto continente.

Bb 3 14.Pri-

14. Prima della cessione del Canada satta agl' Ingles, i Francesi in tempo di esta vi mandavano barche per sar il cambio delle pelli di lupi marini cogli Eschimes, popoli seroti, è i più barbari di sutti quelli del Continente. Questi abitano la gran Terra di Labrador al di la

del fiume di S. Lorenzo

15. Questi Selvaggi sono così dissidenti che non vanno mai nelle barche dei Francesi. Tutto il commercio che si saceva con essi si trattava a bordo dei loco piccosì canotti, donde mostravano alla sommità di una pertica le pelliccerie, che volevano vendere. Domandavano nell'istesso come coltelli, polvere, pelle, fucili, caldaje, ed altro. I Francesi con egual dissidenza corrispondevano, ed è da credessi che nella stessa maiera si faccia il commercio cogl'Ingless.

16. Le mercanzie che la Gran Brettagna porta al Canada sono drappi di lana, tele, cotoni, indiane, ed altre mercanzie dell'India, sucili, polvere, palle, e

pietre

pletre a fucile, coltelli, forchette, galloni d'oro, e d'argento, abiti, ftoffe, calzette; cappelli, guanti, libri, carta, drogherie, fpezierie, vetrerie, avorio; acciajo, rame, vernice, vetifinenti, di uomini, e di donne, ftampe, colori, opere di moda, felle, briglie, coperte, vele, coidaggi, formaggi, tabacco, pippe, ferro, liquori forti, e vini.

17. Quelle che ne firano confiftono in pelli di cafforo, di orio, di martore, di lupi, di orignachi, e di latri animali.

18. Nelle Città principali fi fabbricano delle tele; e ftoffe comuni per lo confumo dei felvaggi di questo paese; ma il principal commercio è in pelli, bestiami, cuoi, e foderature. Le più stimate di queste ultime mercanzie sono pelli d'orso, di cervi, di lontre, di martore, e sopra tutto dei castori, il cui spaccio è immento.

19. Quebec la capitale di rutte la nuova Francia d'oche pontebbe contrafare in belet peduin ricchezza a molte Città B b A conconfiderabili dell'antica Francia, è fituata ful fiume di S. Lorenzo, che vi porta groffi vafcelli ve Ha belle firade con
botteghe ben fornite di menci di Europa, delle quali fa un buon traffico coi
felvaggi del paele che vi vengono a cambiare delle pelli di caftoro, e di origuachi. Le mercanzie che gli Inglefi tirano dal Ganada que vi portano ogni anno paffano per Quebec. Il tempo; in
cui il commercio ha più di attività, è
quello del mefe di Agofto, Settembre,
c Ottobre, in cui i vafcelli arrivano da
Europa, ed allora fi da una fiera.

20: Mon-Real è la Capitale di un l'ola del Canada, formata dal fiume di San Lorenzo. Gl' Inglefi, ai quali appartiene ne tirano bettiami, falumi, ferro, canape, l'egno di coftruzione, e molte pelli che i popoli felvaggi vengono a cambiarvi con vini, acquavitei di Francia, armi, munizioni di caccia, e diverse mercanzie di prima necessità.

fifipa da un gran filme che dopo aver-

la attraversata per un corso di più di 80. leghe viene a gettarsi nel Golso del Messico. I Francesi che n'erano i possessi prima del 1763, ne hanno ceduto la pare e Orientale agl'inglesi, e la parte Occidentale alla Spagna.

22. Qui si stabili quella samosa Colonia dei Frances, che dall'anno 1717, sece l'attenzione di tutta l'Europa, e la speranza della Francia per lo stabilimento di uno dei suoi più importanti Commerci.

123. Il principal flabilimento di questa Colonia, o per meglio dire la Capitale di tutto il paese, ed il centro del suo commercio e la Città, alla quale nel 1717. si diede il nome di Nuova Orleans per conservare la memoria della Reggenza del Principe Filippo Duca d'Orleans sotto la protezione, e gli auspici del quale ella su fondata.

24. Le mercanzie che se ne tirano sono le stesse specie di pelliccerie, che danno i selvaggi del Canada. Vi sono ancora palme, castagne, querce, e diversi semplici. 25.

25. Vi si raccoglie il riso, il grano, l' orzo, avena, cotone, tabacco, lec-ra vegetale prodotta da un arbore chiamato Cirier, che fi trova nella Carolina . La coltura , e la fabbrica dell'indaco vi fono ancora abbondanti,

26. Il tabacco è alla testa delle sue produzioni, che si dice superiore a quello della Virginia, e del Maryland Nesportano annualmente per conto del Re di Spagna tre milioni in circa di libbre.

27. Le mercanzie che i Francesi portano alla Nuova Orleans , e agli stabilimenti della Luigiana quando ne facevano il commercio, non erano differenti da quelle , che si portano in America in generi di grani, farina, acquavite, drappi, piccoli fpecchi. Quelle poi per la tratta coi felvaggi erano groffe coperte di lana, drappi di Limbourg, roff, o bianchi, abiri, cappelli, coltelli, accette, ed altro.

# talgarative after de IV.

Commercio dell' Acadia, o Nuova Scozia.

Acadia è stata sempre una parte del Canada, e questo è il titolo în virtà del quale i Francesi l'hanno pretefa fino al 1713., in cui col Trattato di Utrecht fu ceduto all'Inghilterra

2. Ella è una Penifola fituata fullo frontiere del Canada tra Terra Nuova, e la nuova Inghilterra . Ella è molto opportuna a fervir di afilo ai bastimenti che vi fi portano dall'Antille. E ferti-le in grano, frutti, legumi, che col groffo, e minuto bestiame bastano per la fusifienza degli abitanti, e per provvederne le colonie vicine.

deme le colonie vicine

3. Ella fonministra ancora alberature
più forti, e così buone come quelle di
Norvegia. Le querce forpassano in
bonta quelle degli altri paesi, e colle
quali possono facilmente fabbricare dei
bastimenti di mare. Se n'estrae ancora
del meriuzzo, dell'elio di pesce, delle

coste di balena; ma col traffico delle pelliccerie, e del merluzzo fecco, che vi fono in abbondanza, gli abitanti dell'Acadia si possono arricchire.

4. La città di Porto Reale, come la chiamano i Francesi, o di Annapoli, come la chiamano ora gl' Inglesi in onore della Regina Anna, n'è la Capitale, ed è la fola piazza un poco confiderabile. Anche Hallifaz è così ricca, come commerciante. Essa è il luogo più importante della colonia, ed a motivo della sua situazio ne è l'emporio naturale delle forze terrestri, e marittime.

S. Quando i Francesi n' erano i padroni, vi fi formò una Compagnia del Castoro differente da quella del Canada, tanto ne su considerato importante il commercio di queste pelliccerie, che oltre al castoro sono le sontre, i lupi cervieri

le volpi, e lupi marini.

6. Le mercanzie di Europa che si portano alla nuova Scozia, consistono in tutto ciò che è necessario per la sussistenza, e per lo vestito. I magazzini ne sono ad AnAnnapoli, donde poi si distribuiscono in rutto il resto del paese.

# §. V.

Nuova Brettagna, o Baja d' Hudson.

Uesto Paese ha per confini al Serrentrione la Baja, e lo stretto d'Hudion, che lo dividono dalle. Terre Polari Artiche; all'Oriente il Mar del Nord; al Mezzogiorno il Ganada; e all'Occidente le Terre incognite.

2. Questa Baja è la più Settentrionale di tutti i paesi dell' America, dove gli Europei hanno delle Colonie. Ella si estende dal grado 52. m. 20., di latitu-

dine fino al 63.

2. Federigo Anfchid Danese su il primo che la scuopri cercando un passaggio pel Nord dell'America per andare all'Indie Orientali; ma prese il nome da Errico Hudson Jugtese che vi andò coll'istesso del Pilota Danese nel 1611., e che vi perì coi suoi, e tutto il frutto

di questa intrapresa su di lasciare il suo nome allo Stretto, e alla Baja d'Hudson.

4. I Francesi del Canada sono stati sempre gelosi di questo stabilimento degl' Inglesi, e le due Nazioni se ne sono scambievolmente cacciate, l'una per confermarvi l'antico Commercio delle pel·liccerie del Lago superiore, e l'altra per mantenersi nel nuovo negozio che ella avea attirato ad Husson. Ma finalmente questa Baja su ceduta agl'Inglesi nel 1713. nell'articolo decimo del trattato di Utrecht.

5. L'aria vi è fredda all'estremo, ed il terreno coranto intralciato di boschi, di fiumi, e di montagne, che è quasi sterile. L'interno del paese è poco noto, ma i suoi abitanti traggono la loro sufficenza dalle pelli di cattori, e di orignachi che vendono ai Francesi, e agli luglesi, che hanno dei forti sulla Baja di Hudson.

6. Le belle pelliccerie che vi fi trovano fecero credere all'Inghilterra, che fi poteva fabilirvifi un buon commercio, Molti Molti mercanti Inglesi formarono una Compagnia, e vi mandarono il Capitan Nelson, che fondò la prima Colonia Inglese di questa Baja, e vi pianto un Porto col suo nome all' imboccatura di un

gran-fiume, che vi si getta.

7. Il solo negozio del paese è quello delle pelliccerie, fulle quali i profitti fono confiderabili . Le due Nazioni Inglese, e Francese, che se ne hanno lungo rempo disputato il possesso, senza essere respinte dall'eccessivo freddo, che per fette, o otto mesi chiude gli uomini quasi in prigione nelle loro case; ne sanno conoscere il valore. La neve vi cade per ordinario da dieci in dodici piedi di altezza; il mare vi si congela nell'istesso modo, e gli alberi, e le pietre vi fi spaccano per l'eccessivo rigore del freddo.

8. Queste pellicce sono molto migliori di quelle ch'escono dalle contrade meno Settentrionali, ma si ottengono a miglior mercato. I Selvaggi danno dieci castori per un archibuso; due per una libbra di polvere; uno per quattro lib-AYA

bre-

bre di piombo; uno per un accetta; uno per fei coltelli; fei per una fopravveste di panno; cinque per una giubba, ed uno per una libbra di tabacco.

9. Gl'Ingless vi fanno ancora un buon negozio di colla di pesce, di cui hanno stabilito tre fabbriche nei tre porti che

vi hanno . "

le loro pelliceerie, aromi, munizioni, caldaje, e tutte quest'altre minute mercerie, e chincaglierie, di cui si è dato un saggio parlandosi del Canadà.

11. Le mercanzie proprie per lo foflegno, confissono generalmente in tutto ciò che è necessario alla vita; il paese niente da per la nutrizione, vestimenta, nè

ender Am Errenner andere a provincia allegar y me men ander Maria (Landa 1990) men andere andere An errenner andere andere andere andere andere mente mentende andere andere andere andere andere mentende andere andere andere andere andere andere andere mentende andere andere andere andere andere andere andere

per gli altri bisogni.

E.VI.

# §. VI.

### Nuova Ingbilterra.

I. Otto questo nome s' intendono tutte quelle Provincie, che una volta erano possedute dagl' Inglesi, e formavano tutte le Colonie, che l' Inghisterra
avea nell' America Settentrionale. Questo Paese è una gran Costa, che consina
col Canadà al Settentrione, e all' Occidente; ha la Florida al Mezzogiorno;
ed il Mar del Nord all' Oriente.

2. Queste Provincie ne occupano più di fei, in settecento leghe di estensione sul Mar del Nord. In questa vasta estensione di paese più sulla costa, che fulla terra avea la nuova Inghilterra la Carolina, la Virginia, il Maryland, la nuova Yorch, e l'Acadia, tutte Colonie sforide per lo numero dei loro abitanti, e per lo gran commercio che vi si saccesa.

4. Gli abitanti della nuova Inghilterra vanno fulle Coste di Spagna donde tirano tutte quelle mercanzie che possono. Essi vi portano legni di costruzione, e ogni sorte di provvisioni alle piantagioni del zuechero, e prendono in ritorno del Campeccio. Mandano legni di costruzione, e pesce in Ispagna, in Portogallo, e allo Stretto di G bilterra; pecc, catrame, terebinto, e cuoi all' Inghilterra.

5. L' Europa vi manda vini, stoffe di seta, drappi, cinchaglierie, tele, metcerie, carta, cordaggi, cappelli, scarpe, calzette, e mercanzie dell' Indie.

Ingbilterra; la bellezza delle sue strade, la magnificenza delle sue sabbiche la ricchezza, ed il numero dei suoi abitanti di mercanzie, di cuvi suei magazzini e le sue subotagne sono sempre piene, sostenza di mercanzie, di cuvi suei magazzini e le sue bottagne sono sempre piene, sostenza di mercanzie che l'ha arricchito.

7. Gli biranti mantengono un commercio regolare con tutte le Colonie Inglesi

glesi della Terra Ferma, e dell' Isole dell' America, siccome ancora coll' Ir-

landa, e coll'Inghilterra.

8. Le navi che vanno alla Barbada, e all'altre isole Antille vi portano del biscotto, della farina, del sale, della carne salata, del merluzzo, e qualche befiame! ne riportano zucchero, tabacco, cotone, zenzero, e altre mercanzie di quest' Isole.

o. Le foderature, e i legni di coftruzione di marina fono deffinate per l'Inghilterra, come ancora il merluzzo fecco, i cuoi verdi, e le pelli di orignachi. Ne rifcuotono vini foraftieri, stoffe di feta, drappi, ferro, rame, tele, cara, ogni forta di utensili per la coltura della terra, e tutto ciò che non crece, e non si fabbrica nella loro Colonia.

rio. Efercita ancora un commiercio di contrabbando coll' Ifole Frances, e ne riceve l'argento, il vino, il melazzo, zucchero, ed almo.

11. Boston è il porto dell'America Settentrionale, dove vi sa un più gran com-G c 2 mermercio : i suoi abitanti sono i sensali di tutta l'India Occidentale, ed anche di

alcune parti dell' Europa ! :

12. Vi fono alcune manifatture ! le principali fono quelle di drappi, che vi iono affai floridi: vi fi fa una gran quancità di liquori spiritosi, de'melazzi, che vi fi portano dall'Isole del zucchero . 11 13. Ma la principal manifattura di Boston è la costruzione dei vascelli, che si fanno e per commissione, e per proprio conto. I mercanti che li fanno per proprio conto, dopo averli caricati delle derrate del paese, di munizioni di mare, di pesce, e d'olio di pesce, li mandano in Ispagna, in Portogallo, nel Mediterraneo, dove avendo venduto il lor carico li noleggiano fino a che trovano l'occasione di venderli.

14. L'altre città della nuova Inghilterra fono Charles-Town , Camdridge , Plimouth, e Reding quali tutte situate ful mare, e su i siumi navigabili dalle loro imboccature fin dentro alle terre.

13. Charles Town efercita un traffico affai vantaggiofo coi Selvaggi, ed è più di 90. leghe nella terra. Ella riceve da effi le pellicce che manda in Europa, e da loro in cambio del piombo, della polvere a tirare, delle groffe drapperie, del ferro, e i liquori forti, ed altre mercanzie di poco prezzo.

16. La nuova Yorch, al Sud della nuova Inghilterra, appartenne agli Svedesi che vi si stabilirono sotto il Regno della Regina Cristina; indi agli Olandesi che a chiamarono nuovi Paesi Bassi, e la loro capitale Nuova Amsterdam, e poi agl' Inglesi, che la conobbero con questo nome sin dal 1665, quando Carlo II. Re d'Inghilterra ne accordò la proprietà a Giacomo Duca di Yorch suo stratello, che poscia fu Re sotto il nome di Giacomo II.

17. L'aria vi è fana, e temperata; il terreno da molti fiumi irrigato è affai fertile, a fegno che uno stajo di frumento di Europa ne produce qualche volta cento l'anno.

Cc 3 18.La

18. La nuova Yorck dà delle belle lane, ed altri articoli di asportazione. La navigazione del Fiume di S. Lorenzo è affai vantaggiofa, e vi scendono spesso a Quebec dei battelli carichi di diverse

19. L'esportazione all'Isole sono i biscotti, il mais, le tavole, le palizzate, i cavalli, i montoni, la birra, il formaggio, ma gli oggetti principali fono i grani, e'le farine. Il resto consiste in grani di lino, cotone, lana, falfapariglia. caffe, indaco, rifo, foderatura, pelli di daini, legni di costruzione, cere, olio, vini di Madera, rum, pece, catrame, terebinto, balene, pesce, zucchero, tabacco, ed altro. Ma un gran numero di questi articoli sono importanti per esfere riasportati.

20. La Penfilvania è una parte della nuova Yorch, e prende il suo nome dal Cavalier Guglielmo Pen, questo famolo Capo dei Quaccheri d'Inghilterra, che fece tanto parlar di lui fotto il Regno di Giacomo II., e ne' primi anni della

rivoluzione che pose sul Trono d'Inghilterra Guglielmo III, I il I anno d'Inghil-

21. Il commercio della Penfilvania confifte piutrofto nelle fue produzioni naturali, che in quelle dell'arre. Lei principali delle loro mercanzie fono il olio che tirano dalle balene, per da pefca dele le quali vi erano molte Compagnie stabilite a Filadelfia; il merluzzo verde, e fecco che fi fa nella Baja; i cuoi verdi, e le pelliccerie che si trafficano coi felvaggi; i cavalli che si mandano alla Barbada; tavole, ed ogni forta di legno di costruzione che sono propri per la steffa Isola.

21. Questa Colonia è abitata da Selvaggi affai trattabili, e dagli Svedesi, Olandesi, ed Inglesi, i quali sono dedita al commercio.

23. Il commercio di Pensilvania già si è considerabile, ha una gran prospettiva di estensione nella moltiplicazione eccessiva degli stabilimenti sul corso dell'Os hio, e in altri luoghi. L'opere intraprese, e terminate per facilitare la navia gazione interiore ridurranno le firade tra Filadelfia, ed il Lago Erico a duecento

miglia quando era di trecento.

24. Così è probabile che una gran parte delle mercanzie di Europa, e dell'Ifole, che faranno confumate in queste parti inferiori, loro faranno fomministrate dalla Penfilvania

25. La lista degli oggetti di esportazione darà l'idea della varietà dei prodotti della natura e dell' arte nella Pensilvania. Queste esportazioni consistono in grani, farina, orzo, fegala, avorio, mais, pane diffcotti di mare, acciaro, chiodi, cerchi di ferro, polvere a cannone, vascelli, scialuppe, legni di costruzione , cordaggio , guanti , cappelli fini , carte da gioco, acciaro, oro, argento, mostre, e pendoli !, istrumenti di musica , tabacco a fumare ed in polvere , cioccolata, aringhe, storioni, formaggio, candele, fapone, cera, zucchero pane, rum, ed altri liquori, cavalli, bestiame, montoni , ed infiniti altri articoli .. jang se nja seni

26. Fi-

26. Filadelfia n' è la Capitale: la ficurezza del suo porto, la bontà delle sue acque ha contribuito a popolarla, e ad estendere il suo commercio, e renderla una delle piazze più commercianti dell' America Inglese, la prodotti della Pensilvania arrivano per la maggior parte a Filadelfia, solo porto dello Stato, ma questi prodotti

lo porto dello Stato, ma questi prodotti fono una picciolissima parte dell'esportazioni dal porto di Filadelsia, che commerciando con tutti i paesi del Mondo vi esporta una immensa quantità di derrate, e mercanzie straniere.

28. Lo stato di Pensilvania è di tutti quelli, dell'Unione che sa il più gran commercio. Questo è quello le cui dera rate sonniscono la maggior abbondanza dall'asportazione, e prositta aucora di quelle di una parte della Virginia, del Maryland, dello stato di Delaware, di quello di Yersey, e di una parte da quelle sello stato della nuova Yorch.

29. Il Maryland al Mezzogiorno della Pensilvania, e al Settentrione della

Vir-

Virginia rende le stesse cose della Pensilvania, e produce di più quantità di tabacco, che si stima come quello della Virginia, e che sa la principal ricchezza degli abitanti. Il traffico che essi non passa anno, in cui non ne caricano più di cento vascelli.

30. Il grano, ed il tabacco nella primavera, il canape, ed il lino nelle parti più elevate fono i principali prodotti

del Maryland.

31. Baltimore fa tutto il commercio del Maryland cogli altri Stati, l' India Occidentale, e l'Europa. Esporta annualmente 2,00000 quintali di tabacco, oltre ai grani, le farine, il legno, il fero, ed altro. Baleimore rieeve in ritorno delle stosse di ogni specie, le chincaglierie, i vini, i liquori, e i zuccheri.

32. La Virginia fu scoperta dagl' lagless, che le diedero questo nome in onore del celibato di Elisabetta loro Regina, fotto il regno della quale ella comparve nel 1584.

33. La sua capitale è James-Town molto avanti nella terra : Ve ne sono altre fabbricate all' Europea, dove si depositano le mercanzie dell'Europa, e della Virginia . I vascelli vi scaricano quelle d'Inghilterra, e vi prendono quelle del paese.

34. Il negozio che si fa cogl' Indiani che compongono dieci , o dodici Nazioni poco considerabili non consiste che in pelliccerie, le cui principali fono pelli di leopardi, di tigri, di castori, di lon-

tre, di volpi, e di bufali.

35. Il fuolo della pianura è in generale proprio alla coltura del aabacco, dei grani, del lino, e del canape . Prima delle guerre la coltura del tabacco avea più estensione, ed importanza. I pianta-tori della Virginia e del Maryland per mancanza di concorrenti poteano comandare nei mercati ; ma i piantatori det Kenteky, del Missipi, e delle parti interiori della Georgia hanno un suolo più fecondo e più caldo. A mifura della magl giore attenzione che danno alla coltura del

del tabacco, ella declina negli sfati dell'Est, ed è rimpiazzata da quella de grani-36. Gli oggetti di esportazione sono il tabacco, il grano, il mais, i vascelli g gli alberi, legni di costruzione, pececatrame, pelli sfesche, bue, canape, cotone, carboni di terra, pesci di diverse sonte, acquavite, cavalti, ed altro.

37. La Carolina fu cominciata ad effere abitata dagl' Inglesi nel 1660. sotto il Regno di Carlo II., da cui ebbe il nome. Ella ha la Virginia al Settentrione; al Mezzogiorno la Florida, di cui acceva parte; all'Occidente i vasti paesi che vanno a terminare nel Mar del Sud, e d'Atlante; ed il Mar del Nord all'Oriente.

Ra Colonia tutte le mercanzie che vi mancano, e che cambiavano colleproduzioni del paese. Questa Colonia ha ancora i suoi bastimenti, coi quali i suoi mercanti frequentano l'Isole Antille, e l'altre Colonie della Costa, e vanno anche sino al Tamigi.

39. Gl'

39. Gl' Inglesi della Carolina facevano ancora un commercio interiore cogl' Indiani di terra, e cogli Apalaciti, popoli che abitano all' estremità della Florida verso le montagne d' Apalachè:

40. Le mercanzie che ne tirano fono pelli, e pelliccerie. Le pelliccerie sono di martore, volpi, lontre, leopardi, tigri, ed orfi.

41. Le controcambiano con grani, coralli, criftallo, spille, achi, coltelli, ed. altre minute mercanzie, e chincaglierie.

42. Il Nuovo Mondo non ha forfe un clima che sia da paragonarsi a quello della Carolina. I fuoi abitanti preferiscono la coltura del rifo a quella del frumento . Il Portogallo, l'Olanda, e l'Alemas gna fono i paesi dell'Europa dove si consuma più riso della Carolina. La Francia, e la Spagna ne tirano poco.

43. La coltura dell'indaco vi è al prefente con tanto fuccesso, rehe se continua, i fuoi abitanti possono darne a tutto l'Universo e divenime i più ricchi 110 . 4

44. Gli

\* 44. Gli abitanti della Carolina tirano dalla Giammaica, dall' Hola di S. Tommafo, da Curacao, dalla Barbada, e dall' Hole del Vento del zucchero, del rum, del melazzo, del cotone, del cioccolato,

dei negri, e dell' argento .~

45. I mercanti della Nuova Inghilterra, della Nuova Yorck, della Penfilvania danno loro del frumento, della farina, del bifcotto, della birra forte, e prendono in ifcambio de cuoi verdi, pelli di daini, guanti, rifo, fchiavi, che fono felvaggi prefi in guerra, catrame, e pece-

46. Quei della Garolina vanno a carieare vini a Madera, e nell' altre Isole dell' Oceano Occidentale. Essi-v'inviano in questi differenti mercati provisioni di

bocca, ed altro.

47. La Georgia produce ogni forta di frutti, riso, degno di costruzione, cera, cenere di vegetabili, cotone, che fanno un gran Commercio. Vi fono aucora petriere di marmo, e terra propria a far porcellana vi si fanno corde con cortecce d'un albero.

48. Gli

48. Gli oggetti di esportazione della Georgia sono il riso, il rabacco, il fago, le legna, i cuoi, le pelli, la cera, l'avena, ed il bestiame. L'importazioni sono le derrate dell'isole thè, vino, stosse, chincaglierie, formaggio, pesce, patate, e scarpe. Gli Stati del Nord forniscono gran parte di questi oggetti.

49. La Baja di Massacuser, ed il Connectitut sono state distaccate dalla grau
Colonia della nuova Inghilterra. Il loro
commercio è in tutto simile a quello
della stessa nuova lughilterra, sia per le
produzioni naturali del paese, e per le
manifatture che vi sono stabilite; che
gli abitanti vanno a portare al di suori
sui loro propri vascelli, sia per le mercanzie straniere che ne riportano in cambio, o che le navi di Europa vengono
loro a portare, sia sinalmente per lo trasfico che hanno con quel gran, numero di
Nazioni selvagge, che sono nella loro vicinanza, o nella loro alleanza.

50. Gli articoli della esportazione dello Stato di Massacuset sono al numero di più di duecento : tali fono il pesce, olio di balena, legna, bue, lardo fresco, e salato, mais, farina, formaggi, rum, acquavite, sevo, cuoi, pelli, scarpe, polvere, e cotone, istrumenti d'agri-

coltura, ec.
SI. L'Inghilterra ne tira la potassa, il grano di lino, e la cera . Il pesce, e l'olio vanno principalmente iu Ispagna, in Portogallo, e in Francia. Questi due articoli, come anche il legno, il bue, il porco, e le candele si cambiano ancora coll' Isole coi loro prodotti. Il commercio fornisce all' Indie Orientali alberi, e provisioni. Le provincie Inglesi del Nord comprano in questo stato farina, vegetabili, e frutti ; gli Stati del Sud comprano derrate prodotte dalle loro fariche.

52. Fino alla guerra dell'indipendenza la tratta de Negrio era un oggetto di commercio tra i Negozianti di Maffacuset, ma nel 1778. la legislazione considerando indegno un tal traffico lo proib), e abolt la schiavith.

53. Le principali relazioni del Commercio del Connectitut fono coll' Indie Occidentali . Le sue esportazioni sono i cavalli, i muli, il-bestiame, le tavole di zappinor, e di querce , il mais, il pesce, bue falato, rum, che cambia colle produzioni dell'Isole. Possiede un gran numero di vascelli destinati al commercio delle coste, che trasportano su i porti di Massacuset, Rhode-Island, e New-Hamsphire; l'avena, la segala, ed altro; nella Carolina, e nella Pensilvania la birra, i formaggi, il bue salato, le patate, ed il fieno . Ne tira in cambio il riso, l'indaco, e le spezierie. Il Connecesitut è il primo tra gli Stati che fi The special command to a series of the

mental to the company of the first with the unitalline . . . it . . . which was a man a will a will all a will a w Maria Maria Contacto Department with a series of the

T.IV.

when I will show it is not in Dd S.VII.

# 4. VII. .. 2.1

### Nuovi Stati Uniti di America .

Li Stati Uniti formano una gran T Repubblica Federativa stabilita nel Nord dell'America tra il 31., e 46. grado di latitudine, e tra il 64., e 96. di longitudine Ouest di Londra.

2. Esti sono limitati al Nord dalle possessioni Inglesi, o dalle provincie dell'alto, e del baffo Canada, e della Nuova Brunwich; al Sud Eff dall' Oceano Atlantico, al Sud dalla Florida, all'Ouest

dal Missipi .

3. Questi Stati così confinati , e la loro indipendenza dichiarata nel loro congresso a 4. Luglio 1776., riconosciuta dall'Inghilterra a 30. Novembre 1782:, e dall' altre Potenze Europee negli articoli primo, e secondo del Trattato del 1783. formavano il più ricco paese delle posfessioni Inglesi nell' America Settentrionale: oggi formano tredici Stati particolari, che si dicono Uniti per lo loro reciproco fostegno.

4. I nomi di questi Stati sono: 1, New-Hamsphire, 2. Massachuset, 3. Rhode-Island, e le Piantagioni della Provvidenza, 4. Connectitut, 5. Nuova Yorck, e Island lunga, 6. Nuova Yersey, 7. Delaware, 8. Pensilvania, 9. Maryland, 10. Virginia, 11. Carolina Settentrionale, 12. Carolina Meridionale, 13. Georgia colla linea di demarcazione dei confini, stistata nell'articolo secondo dell'issessi fistata nell'articolo secondo dell'issessi propertica del confini, stistata nell'articolo secondo dell'issessi propertica del confini proper

5. Io mi trovo di avervi accennato più fopra il Commercio di alcuno di questi Stati, parlandovi di quello della Nuova Inghilterra dove erano compressi quì ne dirò il resto.

6. L'esportazioni principali dello stato della Nuova Hampshire consistono in legni di costruzione, grani, lino, e falume. I legni sono trasporrari a Portsmout per mezzo de'siumi. Questo commercio vi chiama duecento bastimenti in circa l'anno. L'alborature dell'interiore sono eccellenti, e a miglior mercato di quelle de la consistenza del participa de

le del Nord dell'Europa ; l'Inghilterra n' esporta anche dopo la rivoluzione.

7. Quasi tutte le mercanzie Europee formarebbero lo smercio nella Nuova Hampshire, se gli abitanti sossero più ricchi. Essi sono attivi, robusti, ed arditi, e cominciano a travagliarne gli oggetti di prima necessità per lo proprio consumo.

8. L' Isola di Rodi che da nome allo

8. L' Itola di Rodi che da nome allo Stato di Rhode Island di fituata nella grain Baja di Naraganfet . La fituazione , il fuolo, ed il clima fanno di quest' Ifola una delle più deliziose contrade della rerra, e nell'epoca del secolo nostro i viaggiatori la chiamano l' Eden dell' America. Ma le devastazioni delle guerre , e da decadenza del suo commercio vi hanno oprato delle strane metamorfosi.

9. I principali articoli d'esportazione fono il legno, i cavalli, il bestiame, il bue salato, il porco, il pesce, il volasile, la birra, il formaggio, i liquori, i grani di lino, ed il cotone.

10. La base del suo commercio era la tratta de Negri. Questa circolazione co-

sì ricca per la sua conseguenza è stata 

11. La Città di Newport non si è rialzata dagli effetti funesti della guerra, ma quella della Providenza, che la fua fituazione chiama a relazioni attive cogli Stati interiori, ha ripigliato un movimento di commercio, la cui estensione si argomenta dal numero dei bastimenti che appartenevano a questo porto nel 1791. arrivando a 129.

12. L' Inghilterra possedeva in questa Colonie dell'America Serrentrionale uno dei più valti Regni, che mais esistessero nell'Universo . Questo Regno si estende moltiffimo dal Sud verso il Nord confimando con tanti mari, e con tanti fiumi, e vi si trovano tutte le stagioni che regolarmente si trovano nell'altre parti del Mondo, e vi crescono tutte le diverse piante, e prodotti di questi paci.

13. L' Inghilterra, dopo la pace, altro non possiede in questa parte del Mondo che la nuova Bretagna, o sia Labrador, la Baja d'Hudson, il Canada, e la parte Orientale della Luigiana, o fia il Miffifipi, che fanno quel commercio, che vi ho descritto.

14. Riconosciuta l'indipendenza degli Stati Americani Settentrionali, il loro commercio cambiò subito di aspetto. Non erano essi più costretti di mandare i loro naturali prodotti unicamente, e solamente nell'Inghilterra, e di condurli col solo suo permesso in altri paesi, e Provincie dell'America, e dell'Europa.

15. Questo popolo libero poreva fare con questa indipendenza un libero commercio, e quindi avvenne che si vedevano arrivare colle loro merci molto pochi bastimenti in Inghilterra, e molto più nel paesi dell'Italia, del Portogallo, della Spagna, della Francia, dell'Olanda, e persino in Amburgo, ed in altre piazze del Nord, e vi vendevano le merci con profitto, ricaricando poi per conto loro dei predatti di Europa. L'America e l'Europa si videro subtro piene delle merci Europee, ed Americane.

16. Nel commercio dell'Indie Orientali gli Americani già sono rivali , e rivali potenti degli Europei. Hanno spediti 25. bastimenti alla pesca delle balene nella parte di Mezzogiorno, dove gl'Inglesi ne spedivano sette solamente.

### S. VIII.

# Della Florida.

1. L A Florida confina al Settentrione e all'Occidente col Ganadà; al Mezzogiorno col Golfo del Meffico; all'Oriente col Mar del Nord, Carolina, e Virginia.

ve n'è alcuno di considerabile, suorche quello dello Spirito Santo, che vi si perde nel golfo del Messico.

3. Il paese è fertile in sorga, di cui fanno la raccolta due volte l'anno : Vi nascono molti frutti, vi si trova quantità di selvaggina, e di bestie selvagge, le cui pelli sono in commercio.

Dd 4

L'altre sue produzioni consistono in grani, riso, indaco, seta, wioi, cocciniglia, tabacco, zucchero, sassorio, sorne d'albero il cui fiore preso in insusone tiene il luogo di the La decozione,
della radice di quest'istesso albero è impiegata con successo nelle febbri intermittenti. Nella sua parte Occidentale si
trova quest'albero, e la maggior parte
delle produzioni descrite.

s. La Florida fu ceduta dagli Spagnuoli agl' Inglesi nel Trattato del 1763., ma poi la Spagna ne rientrò nel possessi virtà del Trattato del 1783, tanto del l'Orientale, che dell' Occidentale.

6. Le Floride danno pini, querce seaftagne, lauri; palme, ed il fassostasso, che per esservi assa eccellente si riguarda come una produzione propria del paesento vivo, carboni di terra; e sulle coste si trovano delle perle di una qualità inferiore.

ed il loro fpirito industrioso, ed illuminato vi ha accresciuto, e sviluppato tutti i mezzi di prosperità.

8. La Gran Brettagna mandava ognianno nella Florida Occidentale ferro, acciaro, piombo, rame, bronzo, canape, cordaggio, stoffe di seta, flanello, bajetta di Colchester, mercerie, chincaglierie, guanti, cappelli, tele d'Inghilterra, ed altro, galloni d'oro, e d'argento, mercanzie dell' Indie, colori, pitture, stampe, libri, mode, lino, vino, tabacco, ed altro . Alcune di queste mercanzie venivano dalle Colonie del Continente.

9. Ne tirava cuoi, legno di Campeccio, ed altri di tintura, e questo commercio si faceva per Pensacola . Gl' Inglesi portavano quasi gl'istessi oggetti alla Florida Orientale, ma in assai piccola quantità, e questo commercio si faceva per S. Agostino Capo-Luogo della Florida Orientale .

10. La differenza di questo commercio nasce dalla natura del paese. La Florida Orientale non è così fertile come la Florida Occidentale.

#### 126 ISTRUZIONI

commercio nelle due Floride. La Corte di Madrid non è nell'info di dare alle operzioni di commercio quella pubblicità che fi trova nella Gran Brettagna, e ma fono nello flato di prosperirà affai sensibile per lo nome ne qualità degli oggetti che entrano nel suo Commercio con questa Monarchia.



### CAP. V.

### Commercio dell' America Meridionale.

ta alla Settentrionale de congionale de la Settentrionale per mezzo dell' Istmo di Panama, e si estende sino allo Stretto Magellanico. E' una gran Penisola che è circondata all'Oriente, e al Settentrione dal Mar del Nord; al Mezzogiorno confina col famuso Stretto di Magellano, e all'Occidente col Mar del Sud, anche conosciuto col nome di Mar Pacisico.

2. Ella si divide come la Settentrionale in sette gran paesi, o Regioni, che sono la Terra Ferma, il Perù, il Paese delle Amazoni, il Brasile, il Paraguay, o il Rio della Plata, il Chill, e la

Terra Magellanica.

### §. I.

#### Commercio della Terra Ferma.

I. A Terra Ferma, così chiamata da Criftoforo Colombo nel terzo viaggio che fece in America, perchè fu la prima del nuovo Continente, che fouoprì dopo l'Ifole, è unita all'Ifimo, che unifice le due Americhe, e fepara il Mar del Nord da quello del Sud.

2. L'aria vi è calda; e mal fana per le paludi che in grandissimo numero vi sono: il terreno intralciato di boschi, è montagne; è assai deserto, e poco serti-

le il paese.

mo ricchi, e questo paese è chiamato altrimenti col nome di Castiglia d'oro. Le sue produzioni consistono in perle, che si tirano dall' Isole del Golso di Panama, dal Capo della Vela, e dalle Rancherie; negli smeraldi, e pierre preziose che si trovano nel nuovo Regno di Granata, in oro delle mine del Popayan, e del Choca, in bestiami, e sopra tutti in muli della Provincia di S. Marta, in tabacco, e cacao della Provincia di Venezuola, e di Orenocco, donde si tira ancora il bestiame.

4. Panama, che da il nome all'Istmo, è situata sopra un Golso del medesimo nome, e dove si perdono molti siumi's, alcuni dei quali hanno l'arene d'oro. Ella è sioridissima a cagione del suo gran commercio.

5. Questa città unifee l'America Settentrionale colla meridionale, fa il suo Commercio per terra con Porto-Bello sul Mar del Nord, e per mare con Lima sul Mare del Sud, radunando ne suoi magazzini tutto ciò che da una parte i Galeoni portano delle mercanzie di Europa, e tutte le ricchezze del Chilr, e del Pert che vi vengono dall'altro sulla Flotta di argento.

in ogni tempo, e la sua rada sempre di piena di vascelli, ma all'arrivo della flotte di argento, e delle mercanzie dei Galeoni si fa il più gran concorso dei mercanti, ed il commercio vi è più siorido a causa della siera che si tiene, e vi chiama la Nobiltà, e i popoli delle vicinanze.

7. Si orede, che gli reffetti del Re che fi caricano fopra i Galeoni arrivano ogni anno a tre milioni di pezzi d'otto, e che gli effetti dei mercanti arrivano a tre,

o quattro volte di più ..

8. I mercanti di Panama fanno vetturare le mercanzie di Spagna fugli stessi
muli, che aveano portate quelle del
Perù. La maggior parte se ne carica su
i vascelli di Lima, che le distribuiscono per lo Perù, e pel Chili.

9. Il commercio dei Negri di Guinea e dell'altre Coste d'Africa, è uno dei principali oggetti di quello di Panama. Gl'Inglesi della Giamaica ne trasportano molti a Porto Bello, donde vanno per terra a Panama, e dopo per mare nel Perù, e nella nuova Spagna.

10. Le Città marittime, dove dopo

Lima i mercanti di Panama fanno più

di commercio, sono Lavilia che fornisce de' porci, volatili, bue salato, e siroppi; Paito o piuttosto Piura, di cui quella è l'imbarcatojo, dove si tira olio, vino, farina, zucchero, sapone, ed altri luoghi. 11. Vi sono ancora alcune barche di Panama che vanno all' Isola Gorgonia per la pesca delle perle. Quest' Isola è il solo luogo, dove se ne trovano nel Mar del Sud, perchè l'Isole de las Perlas dodici leghe distanti da Panama non ne producono alcuna.

12. Lo stretto di Magellano parve per lungo tempo la sola strada propria a sacilitare le corrispondenze del Però colle su Metropoli. Ma la lunghezza del tragitto, l'otrore che ispiravano i mari tempestosi, e poco conosciuti, il timore di eccitare l'ambizione dell'altre Nazioni, l'impossibilità di trovare un assion nello disgrazie, ed altre considerazioni secero sistare la veduta sopra Panama.

13. Questa Cirrà divenne la porta per dove si entrava al Però, e non ha mai offerto al Commercio che perle. Ma queto ramo contribul molto meno a renderla celebre, di quanto le fu il vantaggio di cui godeva di esser l'intraposto di tutte le produzioni del paese degl' Incas destinate pel nostro Emissero.

14. Porto-Bello in tempo di fiera è la Città più mercantile dell'Universo : La si pesa l'oro, e l'argento che vi si trasporta da Panama . N' escono cocciniglia, cacao, tabacco, cuoi, indago, ed altro-12 15 Il carico delle Navi Spagnuole che arrivano a Porto-Bello consiste ordinariamente in tele di Francia, di Olanda di Germania, in battiste, in tele di corone , in stoffe di lana d'Inghilterra, e di Francia, in camellotti, in calze, e berrette, in seta da cucire, in pizzi, in istosse di sera , in mastri , in silo , in rabacco di Siviglia, in azzurro, in spezierie, in coltelli, cappelli, chiavi, chiavittelli, ferri, acciajo, chiodi, forbici , muschio , cera , pettini , sapone, earta , spille , vasellami di stagno , utenfilj da cucina , vino , olio , zafferano , ed altro .

ró: Malgrado l'intemperie del clima, che ha fatto dare a quelta Città il nome di tomba degli Spagnuoliy effa divenne il paefe del più ricco commercio che mai vi fosse stato. Mentre che le ricchezze del Nuovo. Mondo vi arrivavano per esfere cambiate coll'industrie dell'antico, i vascelli partiti da Spagna, e conosciuti sotto il nome di Galeoni vi si portavano carichi di tutti gli oggetti di necessità di comodità si di lusso, che potevano tena tare i possessori delle miniere apprendi

mesto di mandar ogni anno un vascello carico di mercanzie alla Fiera di Porros Bello. I Galeoni nei dicuttivono per que si facconcorreiza, e e di impessibile dopo la speciazione del 1782; il di sostemeno questo commercio, e firvidero fiorire quelle famose Fiere tanto invidiate dalle Nazioni; quantinque si poe tevano riguardare come il reforo comune di tutti i popoli. Dopo quest'poca Panadi tutti i popoli. Dopo quest'poca Panadi tutti i popoli. Dopo quest'poca Panadi una persone Bello sono infinitamente decadure o stone di sono infinitamente decadure stone di sono infinitamente decadure o stone di sono infinitamente decadure o stone di sono infinitamente decadure o stone di sono di sono infinitamente decadure o stone di sono infinitamente decadure o stone di sono di sono infinitamente decadure o stone di sono di sono infinitamente decadure o sono di sono di sono infinitamente decadure o sono di sono d

T.IV.

Еe

18. Car-

18. Cartagena, oltre al passaggio ed il foggiorno dei Galeoni che l'arricchiscono, e che vi mantengono un gran commercio, è ricca di suo proprio fondo. Non v'è Regno, o Provincia della Messicana, e della Peruviana, dove ella non faccia negozio, sia per terra, sia per mare finza parlar di quello che vi fanno gl'Inglesi della Giammaica, e gli O. landeli , malgrado tutte le flottiglie degli Spagnuoli che vogliono pur impedire il commercio degli stranieri . "silig Tro. Cartagena è uno dei migliori Porti del nuovo Mondo, e la più popolara Città dell' America . E' così detta per la raffomiglianza del suo porto a quella di Cartagena in Ispagna . Non cede a Porto-Bello nel suo Commercio, anzi la forpaffa per la fua grandezza, per lo numero de' suoi abitanti, e per le sue ricchezze . Ella trovasi nella Castiglia d'oro per l'abbondanza di questo metallo, che le ha dato il nome ; - 20. Se ne cava anche l'argento, ficcome ancora le droghe, piante medicinali . E C

nali , pepe lungo , e balfami , gomme aromatiche, pietre preziose &c. In questa Città si fa tutto il Commercio delle perle, che si pescano alla Rancheria, e alla Margarita per effere preparate, vendute, e mandate in Ispagna .. h . 221. Ella ha un Commercio regolato con Lima Capitale del Perù donde tira voro, ed argento in cambio delle mercanzie di Europa, che vi manda, e che riceve per mezzo de Galeoni : ficcome ancora con Cuba , e. S. Domingo, che le danno zucchero y tabaccoo, e diwerfe confetture white e , etch , on a las oi 22. Maracaibo i fituata nella Baja di Venezuela, ha un bel Porto ped i fuci mercanti fono a ricchi, che fabbricano, armano; e caricano vascelli che trafficano per tutta l' America, e vanno fino alta Spagna . Viene di la il miglior cacao, ed il miglior rabacco del Continente dell'America Spagnuola: vi è il zucchero, l'indaco pecuoi verdi po e beltiame, che da pointe pelli. Vi contribuice non poco la comodità del Juo!Lago, il 25, La Ee 2 qua-

quale da una parte fi fcarica met Mares e dall'altra entra 50. leghe nella terras. 23. Effa e l'intraposto delle mercantzie di Merida , e di alcunen altre Città fituate fulle frontiere della nuova Grenada, e della Venezuola Le mercanzie proprie per questa Baja, e per lo Lago di Maracaibo fono, tele di feta i tele di lino , vini , istromenti per coltivare de terre ; quantità di chincaglierie que mi-@24 Gli . Spagnuoli Tirano dalla Gumana 🕻 ,o fia nuoya Andalufia quantità di tabacco , fale , e perle prehe fi pescano lungo le fue coste al Il picciolo villaggio di Varino fi rende famolo per lo fuo sabacco , che passa pel migliore del Mondo. 251 Lal Gulana è poco nota; d'interiore esabitato, dagl'Indiani indipendenci. Quello che fi conoscerè diviso tra gli Spa-gnuoli , Francesi , Olandesi , e Portoghesi . I Spagnuoli poffeggono il paefe lungo P Orenocco il che chiamana Guiana Spagardie, di cui S. Tommafo full difteffo humene lan Capitale do oron all order tores

26. La Guiana Francese chiamata la Francia Equinoziale, perchè si trova si tuata in parte sotto l'Equatore, ha per principale stabilimento l'Isla di Cajenno che n'è situata al centro con un bel porto. Ha ancora sei Borghi, che cominciano ad essere importanti.

27. La Gulana Olandese è trá due furmi, e racchiude degli stabilimenti di Surinam, e Sequebo, Demai, e Berbice.

28. La Guiana Portoghese comprende le terre stuare alle vicinanze delle Cofle Occidentali, e Settentrionali del Fiume dell'Amazzoni II porto più frequentato è Belem Vicino al sume di Marony sulle Coste della Caribana si trovano alcune antiche abitazioni Ingless della cari

29. Surman e la principale abitazione degli Olandefi. Ella fu prima dei Francefi, poi degl'Inglefi, ed indi data agli Olandefi nella pace di Breda nel 1667.

30. Il zucchero che vi viene in abbondanza fa il principale oggetto del fuo commercio. Vi fi coltiva ancora il tabacco, il zenzero, ed il cotone, per la E e 3 col-

Lance Create

coltura dei quali gli Olandefi, che fono fabiliti al Forte della Mina fulla Costa d'oro in Africa, vi mandano ogni anno quantità di Negri, siccome ancora molte mercanzie di questa Costa, ed una gran quantità d'oro.

gran quantità d'oro.

31. I mercanti di Amfterdam vi fanno il più gran negozio, e vi tengono i
magazzini ripieni di tutte le mercanzie
che gli Europei fogliono portare nelle

Colonie per l'America.

32. Le produzioni, ed oggetti di commercio degli flabilimenti Europei nella Guiana confistono in cacao, vainiglia, falfapariglia, legui di costruzione, rifo, indaco, casse, zucchero, cotone, e goma che si tiraparticolarmente dalla Guiana Olandese. Vi è ancora una pianta che si chiama Oridno che cresce nella piccola Colonia chiamata Berbice, e di cui la coltura, la preparazione, e l'utile somo similia quelle dell'indaco.

5 9 3

## 6. II;

## Commercio del Peru .

1. Ccoci al paese più ricco dell'Universo, ed alla più considerabile Regione dell'America Meridionale, che ne riceve anche il nome « Ha la Terra Ferma al Settentrione; all'Oriente la Provincia delle Amazzoni, e di Rio della Plata; al Mezzogiorno il Chilì, e all'Occidente il Mar del Sud, o Mar Paccisco.

2. Le fue produzioni confistono negli fmeraldi, oro, argento, 'nelle miniere del Potosi, argento vivo, olio fuperiore a quello di Spagna, zucchero il migliore conofciuto, balfamo mataviglioso per le piaghe, cacao, cera, ananas, ed altri frutti deliziosi. Si trova in questo paese il prezioso arbore della China china: Vi sono grani come in Europa, il cotone, e legni rari.

3. La Provincia di Quito è la fola dell'America Spagnuola, che fi possa ri E e 4 guarguardare come un paese di manifatture. Vi si fanno cappelli, stosse di cotone, e drappi groffolani, in così gran quantità, che non folo basta al consumo della Provincia, ma anche fomministra un arricolo confiderabile d'esportazione negli altri paesi dell' America Spagnola.

4. Le manifatture di luffo fono stabilite ad Arequipa, a Cusco, e a Lima. Da queste gran Città partono tutte le bisciotterie, e tutti i diamanti, tutto il vasellame dei particolari, e tutta l'ar-

genteria delle Chiese.

5. Lima è la Capitale del Perù, ed il luogo del più gran Commercio dell'America Meridionale. Tutte le ricchezze del Perù, e del Chilì vi vengono dai Porti della Concezione, e di Arica, dove fi radunano . La maggior parte delle mercanzie di Europa, che arrivano a Porto-Bello, e a Vera-Cruz, vi fono portate dall' una per mezzo dei vafcelli di Panama, e dall' altra per quelli di Acapulco : Nei contorni di questa Città vi sono alcune manifatture di panni, di stoffe.

2 7 3

fe, di spezierie, e di saje. Sono preziossissime queste stosse per la lana di Vigugno, e di Pecò, di cui son fatte. Il Balsamo del Però è rinomato per la sua grande utilità con contrato.

6. Il commercio di Lima nell'interiore delle terre non è meno confiderabile di quello che vi fi fa per mare. Se que fto abbraccia tutte le Città fituate fulle cofte del Mar del Sud dal Chili fino, alla nuova Spagna, quello di terra fi estende non folanicate in tutte le Provincie che compongono l'Impero del Berù, ma anche in tutti gli altri Regni della Peruyiana fino a Buenos Ayres, e a Cartagena sul Mar del Nord.

7. Questo commercio si sa parte dagli Spagnuoli, e parte dagli Indiani, i quali vi hanno più libertà di ogni altro luogo dell' Indie del dominio Spagnuolo. Gli Spagnuoli si occupano al grande, e la sciano agl' Indiani il piccolo dettaglio, e quasi tutti i lavori delle arti, e dei mestici, e della campagna agl' Indiani.

8. Gl'Indiani travagliano a tutte le manifatture di lana, che si fanno al Perù, e che non cedono a quelle di Europa; Gli Spagnuoli commerciano in oro, argento, stosse, mercanzie di Europa, vini, frumento, farina, mercerie, olio, olivi, zuccheri, sciroppo, sale, limoni, pesce secco, bestiami, cotoni, legni di costruzione, perle, e pietre preziose.

9. L'argento del Perù è moneta, e mercanzia, e fa parte di quello, che si chiama al Perù Flotte di argento.

10. Callao è quasi un porto di Lima. I suoi abitanti sono fattori di Lima, e le sue principali fabbriche sono magazzini per ricevervi in deposito le mercanzie che arrivano da Acapuleo, da Panama, da Arica, e dalla Concezione.

flotte d'argento si equipaggiano ogni anno in questo porto, l'una per Arica, e l'altra per Panama. Queste due flotte trasportano tutte le mercanzie del Perù, e del Chish, e di una gran parte degli altri Regni dell'America Meridionale.

12. Fuori di queste due stotte per Arica, e per Panama si arma ogni anno a
Callao una nave di 20. cannoni per Acapulco per mezzo della quale gli Spagnuoli del Messico mantengono un gran commercio coll' Isole Filippine, e per dove
ricevono quantità di mercanzie della Gina, e dell' Indie Orientali

dove si fa il Commercio nel più breve spazio di tempo. I suoi magazzini sono per quindici giorni il deposto di tutti i tesori del Potosi. La Flotta d'argento vi parte ogni anno per portare a Lima tutte le rendite del Re, ed il prodotto delle miniere per esser dopo inviate per Panama a Porto-Bello nel Mar del Nordo dove è aspettata dai Galeoni. Vi sono bestie da carico di una spezie singolare, che non si conoscono se non al Peru, e n'esce molta china-china.

14. Le mercanzie che si trasportano da Lima, e dagli altri porti del Perù ad Arica per lo Potosi, sono drappi di Eusopa, altre di Quito, dove sono le migliori

gliori manifacture di lana del Perù, stoffe d'oro, e d'argento, seta, cotone, sarina, frumento, olio, olive, birra, formaggio, zucchero, sale, mercurio, confecture, sciroppi, e sinalmente ogni forta di chincaglierie, ed utensili di lama. Quest'ultime mercanzie vengono da Etiropa non essendo se sentendo dell'America.

15. La miniera del Potosi ha prodotto agli Spagnuoli tesori incredibili, e dicesi che il Re di Spagna fra lo spazio di 50 anni ne abbia ricevato per la sua quinta parte da più di 1111. milioni di pezze di 13. reali, ed un quarto la pezza.

abbondante in ogni forta di cofe, che vi fieno nel Perù. Il commercio che vi fia è il più grande di ogni altra Città del Perù. Il fuoi mercanti, le fue mercanzie, le fue botteghe fono fempre ripiene di ogni forte di futti, di confetture, di vini, di floffe, di pietre preziofe, di curiofità di Europa, re dell'insidie Orientali; finalmente di una infinità di altre mercanzie e derrate per lo folo piacere, lo per l'ornamento, quantinque miente vi, fi manifatturi, lo fiattiralmente vi crefca, cuill d'altre di bascontri l'

18. Laumontagna, dove se trova questa riccandiniera, giace nell'mézzo di una pianura ful retereno mellissi dontorni de se questa rolleghe addivento nel di troca e questa rolleghe addivento la rassinatori i metallo si questo che dell'orno la rassinatori i metallo si questo misiere, o dove pordinariamente lavorano 20000. Megri alla montagnario orangi, tanto cavata e che pertina la indeta proventa di questa tutte le partificad del di minore proventa di quella fosse per lo passa, o sia un quarto meno. CAP.

#### C A P. al VI.

### Commercio del Paese delle Amazoni.

Uesto gran Paese, che ha più di 2000, leghe di circuito, prende il suo nome dal samoso finane delle Amazoni che nasce nel Perù di traversa tutto intero, e dopo en corso di 1000, a 1000 leghe, si va a perdere nel Man del Nord presso la linea equinoziale. Ha la Terra ferma al Settentrione, il Brasile all'Oriente, la gran Provincia di Rio della Plata al Mezzogiorno, ed il Perù all'Occidente.

fume delle Amazoni ; rento i il refta di interamente intognito comié pure le 130. Nazioni dei Selvaggioche d'abitano.

mazioni dei Servaggi che di antano ( 2004) del control luoghi fotto melli agli Spaguolisi e ai Portogheli, ed una fortezza chiamata Terapa fulla riva Meridionale dell' Amazoni, che apparte neva agli Olandeli media del control del cont

ni nga si a de je ji qualling

4. All'imboccatura di due fiumi vi fono Para, e Camara, due luoghi di traffico affai confiderabili. Oltre a questi che fono presso a poco i foli frequentati dagli Europei per lo loro commercio, ve ne fono molti altri, che sono inutili, ed estranei al nostro affunto.

5. In alcuni luoghi abbondano gli alberi aromatici: l'uno chiamato Cuchiri, e l'altro Paffiri, i cui frutti hanno la proprietà della cannella, e del garofano. Se le fipzicirie che ci vengono dall'Oriente lasciassero qualche cosa a desiderare inquesto genere, i frutti di questi arbori sarebbero più conosciuti in Europa. Essi entrano nella composizione di diversi liquori forti in Italia, ed in Inghilterra

6. Sulla riva del Fiume si produce il legno a fabbricare, il tabacco di cut vi è una quantità copiosa, e che se si cole sivasse con cura farebbe dei migliori tabacchi del mondo: le canne a zuccheta vi crescono in abbondanza.

P. d' Acugna è un paradiso terrestre. I

terreni. sono fertilizzati dalle sinondazioni di questo gran slume, come l'Egitto lo è dalle acque del Nilo. Tatte le ricchezze della natura vi si strovano, e gli momini ben satti, e pieni d'industria. Che se gli abitanti ajutassero un poco più la natura, le rive del sume delle samazoni sarebbero vari giardini.

8. L'Amazone dà a' Portoghefir la ifali faparigliai, da vainiglia , il caffè gril cotto ne, legni (di tingere 51 e di coftruzione) e molto cacao, che fino agli ultrini temi è fitata la moneta corrente del paefe, ma quefte produzioni non fono nicerte in ragione di quello che potrebbero efferes

Questi oggesti di commercio sione erano ii soli che squesti paeti ridei Nuovo Mondo ossiriche beroriais Portocheliu, se si avestio l'attenzione: di mandarvi dei naturalisti labilis come, l'altere Nazioni ne hana no fasto passare il mandiversi, tempi mello loro colonies. Le Bortoghesi uon impiegano ai loro travagli che selvaggi que i perano di otto mandi cercato che sare schiavi.

ro. Vi fono diverse miniere nelle montagne, anche d'oro, e d'argento. Vi si trovano molte sorte di pietre preziose, tralle quali la Pietra delle Amazone, di cui s'ignora l'origine, e che è stata affai ricercata altra volta a causa delle virtù che le si attribuivano di guarire il male della pietra, della colica nesritica, e dall'epilessia. Le pietre verdi diventano ogni giorno più rare, sì perchè gl' Indiani che ne sanno gran caso non se ne dissanno così volentieri, sì perchè un gran numero n'è passato in Europa.

11. In tempo della riunione delle Corone di Spagna, e del Portogallo fi formò il progetto di fervirsi vantaggiosamente del Fiume delle Amazoni per istabilire una comunicazione dei paesi del dominio Spagnuolo situati sul Mare del Sud col Brasile nuovamente sottomesso alla Spagna, e così di tutta l'America Spagnola coll' Europa per una via più sicura, e più breve che quella del Gosso del Messico. Ma la rivoluzione che collocò il Duca di Braganza sul trono sece sparite T.W.

#### ISTRUZIONI

questo gran progetto. Ognuna delle due Nazioni non attese che ad appropriarsi la parte del Fiume che convenne alla sua situazione, e la navigazione del Fiume rimase impersetta.



## C A P. VII,

### Commercio del Brafile .

1. The Brafile, che prende il suo nome da un samoso legno che produce in abbondanza, su scoperto nel 1501, dai Portoghesi, che a traverso dei Francesi, e degli Olandesi ne sono anche oggidi i

padroni .

2. Questa è la Regione la più Orientale dell' America, ed ha al Settentrione, e all'Oriente il Mar del Nord; al Mezzogiorno la gran Provincia di Riodella Plata, e all'Occidente questa medesima Provincia, e quella delle Amazoni,

3. L'aria del Brasile è temperata a cagione delle continue piogge che moderano l'ardore del sole, che sarebbe altrimenti insopportabile in alcuni tuoghi troppo vicini alla Linea;

4. La fituazione del Brasile è così vantaggiosa quanto potrebbe defideratsi per lo Commercio generale dell'Universo. Queste Colonie ben popolate farebbero comandare il Mar del Nord, e quello dell'Eriopia: Tutti i vascelli che vanno all'Indie, o ne ritornano, debbono passare vicino alle coste del Brasile, e spesso sono forzati a rilasciarvist.

5. I principali effetti della coltura, e

le produzioni più importanti fono il tabacco, il legno, ed il zucchero.

6. Il rabacco del Brasile è un articolo, assai considerabile per rapporto alla
rendita che ne tira il Re. Oltre a quello, che ne viene in Europa, il Portoghesi ne portano ancora all'Alta e Bassa
Guinea. Le Nazioni di Europa ne tirano
poco da Lisbona, perchè ne sono provvedute particolarmente da quello che viene dalle piantagioni Inglesi.

7. Il legno che si trasporta in Europa, e serve per la tintura è una produduzione assai preziosa del Brasile. Si chiama Brasile ed ha dato il nome a questo continente.

8. La coltura più estesa, la più utile, e la meglio praticata è quella del zuc-

chero. Ella fin dal principio della colonia ha tatto dei copiosi progressi. L'Portoghesi fono i primi che hanno coltivate le canne a zucchero in America, o che per qualche tempo hanno somministrato il zucchero all'Europa. Questa mercanzia è la più considerabile della colonia, e non v'è luogo in tutta l'America che si possa paragonare al Brasile per la facilità del trasporto dei zuccheri.

o. Il terreno vi produce del tabacco del forgo, del miglio, de limoni, degli aranci, ed altri frutti; ma la fua maggior fertilità confife in zucchero, il quali voglia paele del mondo, ed a cui i Portoghefi fanno lavorare un numero quafi infinito di Negri che vi trasportano dal Fafrica. Vi fi trovano ancora quantità di befiami, e bolchi interi del legno del Brafile tanto filimato in Europa.

oro, e d'argento, diamanti, zafferano, bombace, diafpro, ambra grigia, cristallo, tabacco, lacca, ed altro, Vi è il

cotone il più bello del nuovo Mondo, rifo, vainiglia, indaco, miniere di ferro, ftagno, folfo, antimonio, piombo, e argento vivo. Vi fi fa la pefca delle balene, e vi fi trova l'albero chiamato Capaibo, dal quale fi foreme un oglio preziofo chiamato balfamo del Capaibo.

IL La Baja di tutti i Santi produce nelle fue vicinanze quel tabacco, che ranto è stimato in Europa. Qui vengono i vascelli Portoghefi dell'Indie Orienli, e quelli di questa Nazione che fanno il commercio di Loango, di Colombo, e dell'altre Coste d'Africa, dove il Portogallo ha delle Colonie.

12. Le mercanzie che fi caricano a questa Baja sono tabacco, che è la principale di tutti, zucchero comune; zucchero candito, chiamato così dat villaggio del Brasile, dove si cristallizza, donde poi è passaro il nome all' Europa; indaco, oglio, balsamo del Copahu, o piurtosto di Copaivo, denti d'elesante che vengono dalle coste d'Africa, cuoi che vengono da Angola, uva del Paese, ogni forta

forta di frutti confettati, fecchi, e liqui-

di , ed altro . 13. Rio Janeiro , o Fiume di Gennaro l'intrapotto, e lo sbocco principale delle ricchezze del Brafile . La flotta del Portogallo, e particolarmente quella di Lishona ne rendono affai florido il commercio .

. 14. Quello di Porto è caricato folamente di vino, acquavite, aceto, derrate da bocca, e di alcune tele groffolane.

15. Buenos-Ayres Capitale del Governo del Rio della Plata ha la fua gran ricchezza nel numero incredibile di cavalli, di muli e di bovi . Questo vantaggio vi produce un commercio lucrativo col Perù, dove manda questi animali, e coll'Europa, dove i suoi abitanti portano una prodigiosa quantità di cuoi, e di pelli.

16. S. Salvador è la capitale di quelta Baja, ed é situata sulla cima d'un eminenza tanto scoscesa dalla parte del mare, che n'è inaccessibile, di modo che per portarvi le merci si servono di diverse macchine, e bisogna fare il giro di questa eminenza . Ff 4

17. I suoi abitanti sono ricchi, ed amano il commercio. Quì sono i Consoli delle Nazioni di Europa, tragli altri quelli di Francia, d'Inghilterra, e di Olanda.

18. Il suo porto è eccellente, e capace di contenere quantità di vascelli. Là abborda ogni anno la stotta di Lisbona al mese di Giugno, e si radunano nel mese di Agosto per lo ritorno tutti i vascelli che si sono separati da questa stotta per andare a Pernambuca, Rio Janeiro, Maragnon, Paraiba, Tamaraca, e gli altri porti delle Coste del Brasile.

19. La flotta di Lisbona apporta a San Salvador vini, acquavite, farina, olio, formaggio, drappi, ftoffe, tele, ferro lavorato, e non lavorato, carta, ogni forta di utenfili di rame, e di ferro, finalmente tutto ciò che è necefario alla vita, e che non fi trova al Brafile.

che toccano alla Baja di tutti i Santi andando in Europa provveggono S. Salvador, ed il refto del Brafile delle fpezierie, e dell'altre droghe, e mercanzie

dell'Oriente. Le navi di Africa che partono dai Porti di Angola, e dal Congo le fomministrano i loro Negri il morfile, la cera, il miele, l'oro, e tutte l'altre cose che si tirano da quei luoghi, ma ordinariamente queste mercanzie, a riserba degli schiavi, si mandano in Portogallo sulla stotta di Lisbona.

21. La città di S. Sebastiano è la capitale della Capitaneria di Rio-Janeiro . Le montagne sono piene di quantità di legno del Brafile, che col zucchero l'indaco, il cotone, i cuoi, e l'olio di pesce fanno il principal commercio di Rio Janeiro, e bastano per arricchirne gli abitanti, e dei più applicati al com-mercio di tutti quelli del Brafile 12 22. Gli Spagnuoli di Buenos - Ayres mantengono il loro commercio coi Portoghesi di Rio-Janeiro. Somministrano ad essi farina, biscotto, carne salata, o seccata al fole; e questi danno in iscambio zucchero, tabacco, indaco, viņi, acquavite, e molte mercanzie di Europa, che i vascelli di Portogallo apportano a Rio Janeiro. 23.

23. Quì vi fono le piantagioni di canne di zucchero, d'indaco, di tabacco, di cotone. E' proibito di coltivarvi più di tabacco di quello che non ne poffono confumare gli Abitanti, e gli Spagnuoli di Buenos-Ayres volendo con tal divieto favorire il commercio della Baja di tutti i Santi. Escono anche di la legno del Brafile, olj di pesce, cuoi &c. Tutto questo commercio è nelle mani dei Portoghesi, i qualli sono i Fattori degl' Inglesi, come gli Spagnoli lo sono di tutta l'Europa.

24. Il zucchero, ed il legno fono i due principali oggetti del Commercio della Capitania di Fernambuco. Olinda n'è la capitale, città delle più grandi, e delle più popolate del Brafile. Il porto è piccolo, ma vi viene una gran quantità di vascelli dal Portogallo, dalle Canarie, e dai Porti dell'altre Capitanie fenza i quali ella appena potrebbe suffissere mancandole quasi tutto ciò che è necessario alla vita d' Vi si sa per altro un gran Commercio delle produzioni, del paese

Il fuolo è buono per lo zucchero, e per le legna del Brafile: il legno fi trova in abbondanza in tutto questo Governo, fi fi chiama ora legno del Brafile, ora legno di Fernambuco. Vi si fabbricano ancora delle buone lame di spada.

25. S. Salvadore, Olinda, e S. Sebafliano fono, per così dire, i depositi di tutte le mercanzie di Europa che vanno al Brasile, e di tutte quelle che il Brasile manda all'Europa.



CAP.

# way o no Con A of Post or VIII. A related M. William of the Control of the Contro

## Commercio del Paraguny

Uesto Paese ha anche il nome di Rio della Plata dal sito fiume principale che vi prende la sua forgente che riceve un grandiffimo nul inero di altri fiumi coi quali fiva a perdere nel Mar del Nord per una soce che ha 4. leghe di larghezzatore il a casassa

2. Ha per confini al Settentrione la Provincia dell' Amazoni; all' Oriente il Brasile, ed il Mar del Nord, che in questo luogo sa parte dell' Oceano Etiopico; al Mezzogiorno il medesimo mare, e la Terra Megellanica; e all' Occidente il Perù.

3. Il Rio della Plata, fi chiama ancora fiume di argento, perchè il primo argento che fu dall'America trasportato in Ispagna venne per quelto fiume.

4. Il territorio di questo Paese è ge-

4. Il territorio di questo Paese è generalmente sertile in grano, canne di zucchero, cotone, tabacco, eccellenti

pasture che procurano quantità di bestianii, ma la più ricca delle sue produzioni è l'erba conosciuta sotto il nome di Paraguay, di coni l'immenso spaccio, coi verdi forma il principal commercio di questo paste, ed il centro è a Buenos-Ayres, e a Maldonade. V

5. Gli Spagnuoli, e i Portogheli vi fi fono stabiliti, ma i primi vi sono i più potenti, e vi hanno delle Colonie. b 6 La più ricca produzione è l' erba del Paraguay Quest' erba , nella quale gli Spagnuoli, e gli altri abitanti dell'America Meridionale trovano tanto piacere , e alla quale attribuiscono un gran numero di virtà, è di un ufo generale in questo pacie del Nuovo Mondo . Il Chilì, ed il Perù ne fanno gran confumo. Quelt'erba è indifferente all' Europa, che non ne confuma, e noi non prendiamo più intereffe al Commercio che fa questa regione dei suoi più eccellenti muli nell'altre contrade del Nuovo Mondo. 8. Il Paraguay fornisce alla Spagna molti oggetti più o meno importanti ma vi fono portati dai paesi limitrosi, Ne' suoi propri domini il paese non da che cuoi ...

9. Buenos-Ayres è la capitale della gran Provincia del Rio della Plata, la refidenza del Governatore Generale, che dipende dal Vicerè del Perù, e la sede di una Udienza Reale,

10. Ella è fituata fulla riva Meridionale del gran fiume della Plata, che 4. leghe al di fotto fi perde nel Mar del Nord, ful pendio di una collina all' imboccatura di un piccol fiume, che cade in quello della Plata.

no le loro ricchezze al gran commercie, che fanno tanto al di dentro, che al di fuori.

guay, col Chili, e col Perù; l'efteriore col Brafile dove i mercanti di Buenos. Ayres mandano i loro vafcelli, quantunque non ne ricevano nei loro porti quelli dei Portoghefi. Commerciano anche cogli Spagnuoli di Europa, che caricano molte

molte navi di registro per passarvi le mercanzie. Lo fanno ancora cogl'Inglesi che sono succeduri ai Francesi meli Trattato dell'Affiento per la fornitura dei Negri. E finalmente vi vengono ancora dei bastimenti di molti luoghi dell'America Spagnuola.

13. La principal mercanzia che fi tira da Buenos-Ayres, e fulla quale vi è il più gran profitto da farsi sono i cuoi veridi dei suoi selvaggi. La cocciniglia vi è portata dal Perù, siccome ancora la lana.

di Vigugna,

14. Buenos-Ayres fa ancora due confiderabili commerci col Perù, l'uno delle vacche, e l'altro dei muli,

15. Gli abitanti di quelta Chta fanno anche un commercio coi Portoghefi del Brafile. L'oggetto n'erano una volta le mercanzie di Europa che mancano a questa Cirtà, quando i foli Spagnuoli ne aveano il permiesso di portarvele; ma tutto è caduro dopo che i Francesi, ed indi gl' Inglesi vi sono stati ricevuti. Intanto i mercanti di Buenos-Ayres mandano un cano dano da cano da

dano sempte al Brasile farina, biscotto, carni salate, e seccate al sole, per le quali si riportano in iscambio zucchero, rabacco, indaco, ed altre produzioni di questa Terra coi vini, ed alcune mercanzie del Portogallo.

16. Il Commercio di Buenos-Ayres & confiderabilmente decaduto dacche l'internazione delle mercerie, come ivi si chiamano non è più permessa, cioè a dire dacche fi è proibito di far passare le mercanzie di Europa per fino a Buenos-Ayres nel Perù, e nel Chilì . Così i foli oggetti del fuo commercio con queste due provincie fono oggidì il vino , i muli, e l'erba del Paraguay. 17. Si fa in questa Città un gran commercio d'oro; e d'argento, che vi fono portati dai Mercanti che fanno il Commercio del Chili, e del Perù . 18. Le Corrientes, e la città di Paraguay danno a Buenos-Ayres l'erbe del Paraguay , tabacco in foglio , zucchero in pane, e in caffonada, cotone filato, e cera gialla, mercanzie di cui gli Europei no fanno i carichi. 10.

19. Le mercanzie proprie per le Corrientes, e per Paraguay sono coltelli siaminghi, forbici, taffetà, tele di Bretagna, tele fine di Roven, calzette di seta, cappelli, castori, ed altre cose :

20. Le Corrientes è verso la meta del cammino da Buenos-Ayres al Paraguay lontana 25. leghe, e Paraguay 500.

21. La città di Santa Fè è l'intrapofto di tutta l'erba, e dell'altre mercanzie che vengono da le Corrientes, e dal
Paraguay, e che sono destinate per lo
Perù, e il Chilì. Quelli, che fanno quefto commercio si caricano alcuni di queft'erba, ed altri delle mercanzie che arrivano coi vascelli di Spagna.

22. Il commercio dell'erba ha tanto spaccio al Chilì, ed al Perù, particolarmente al Potosì, che si paga sempre in contanti in oro, o in argento. Gli Spagnuoli, gl'Indiani, ed il Negri non ne possono fare a meno, ed il travaglio delle mine cesserebbe, se si trogliesse agl'Indiani, che sono quasi i soli che vi travaglino, l'uso di questa bevanda.

T.IV, Gg CAP.

#### 466

#### C A P. IX.

#### Commercio del Chilì.

1. L Chili ha il Pern al Settentrione; all' Oriente la Terra Magellanica, ed il Tucuman che fa parte del Perù; al Mezzogiorno la stessa Terra Magellanica; e all' Occidente il Mar del Sud. E' traversato dall' Oriente all' Occidente dal fiume Chili, che gli da il nome, e dal Sud al Nord' dalle famose montagne di Andes, o Cordilleres, le più alte del mondo, piene di Vulcani, e suttavia sempre coperte di neve.

2. L'aria è all'estremo fredda in queste montagne, calda nella pianura, sana, e temperata dalla parte del mare, se di frutti; le praterie vi sono piene di bestiame, specialmente di pecore, così alte, che gli abitanti spesso se ne servono

in luogo di bestie da vettura.

3. Il fuo clima è il più deliziofo dell'America, e forfe ve ne fono pochi nel MonMondo che gli si possono paragonare. La cocciniglia, il cacao, il cotone, l'indaco vi si portano molto bene. Le foreste danno del legname, e noci diverse. Il paese somministra ancora il solso, il sale, ed il carbone di terra.

4. Le montagne hanno molte miniere di rame, e d'oro il più puro di tutta l'America, le quali recano agli Spagnuoli un gran profitto. Gli Spagnuoli fono quasi padroni di questa Regione, ed il Re di Spagna vi ha un Governatore, che dipende dal Vicerè del Perù.

5. Il Commercio del Chili è intieramente confimile a quello, che gli abit tanti fanno col Perù, con uno, o due Perti della Nuova Spagua, e con Panama, I lond vascelli non passano mai lo Stretto di Magellano, nè passano il Capo d'Horu Mandano le loro derrate nei passi del Messico, e del Perù, ne ne pirano le mercanzie di Europa, e di Panama.

6. Il Perù riceve ogni anno dal Chill una grande abbondanza di cuoi , frutti fecchi , rame , carne falata , cavalli , ed

Gg 2. zmul oro.

oro. Gli da in iscambio tabacco, zuechero, cacao, fajenza, drappi, tele, e cappelli fabbricati. Quivi tutti gli oggetti di luffo arrivano da Europa.

7. Il Chili manda al Paraguay stoffe di lana per far mantelli, vino, acquavite, tabacco in polvere, olio, e sopra tutto dell'oro. Ne riceve cera, sevo proprio a far sopone, l'erba del Paraguay, varie mercanzie dell'Europa, e la maggior quantità di Negri che Buenos-Ayres può dargli.

8. Gli Spagnuoli dividono questo paefe in tre Provincie, cioè quello del Chih proprio, dell'Imperiale, e di Cuyo'.

19. Il Chili proprio ha S. Jago, che è
la capitale di tutto il Chili, la residenza del Governatore, la sede d'una Udi enza Reale, e di un Vescovo suffraganeo
dell'Arcivescovo di Lima. Questa Città
è. 15. leghe lontana dal mare, ma non
lascia però di essere, molto mercantile a
cagione, del siume Topocaluno, su cui
giace, e dal porto di Val-Parasso, o
Val Parasso, che è presso da foce di

questo fiume .: ¿

10.

10. Ivi s'imbarcano per lo Perù tutte le rendite del Re di Spagna al Chili, e tutti gli effetti de particolari 31 che fi deftinano per los Mare del Nord, consistendo particolarmente in oro, che si tira dalle miniere vicino a Baldivia, e dalla Concezione, e da quella di Tittil, che sono tra Valparasso, e S. Jago.

11. La Concezione fi conta) per la fer conda Città del Chilh, confiderandosi Baldavia per la terza, e S. Jago pen la prima. E' poco lontana dalle miniere di Quinlacova, e di Quilacova, dall'Estancia del Re, dove sono i principali Lavatori

del Regno.

12. L'oro', e l'argento che fi tira da Lavatori, e dalle mine della
Concezione fi porta a S. Jago, e di da
a Lima. Vi fono delle sapre, dalle quali-gi hanno il fevo, e le pelli che paffano in quelle, di marocchino, che chiamano cordovana, che mandano a Lima,
dove per Panama, e per la riviera di
Chiagra fi trasportano a Mar del Nord,
e l'altre mercanzie che vi fi strafficano

Gg 3 non

non fono diverse da quelle di Baldivia a riserba delle lane , dei drappi , e di ali tre stoffe che si fabbricano nel paese. 13. Baldivia è un porto del Chili, ed è la gran città che si trova sulla Costa, dopo esfersi passato lo Stretto di Magellano, che fa un confiderabile commercio di cuoi crudi , di buoi , e capre , di fevo , di carni salate, e di grani. Ella le man-da a Lima per mezzo de bastimenti, e i fuoi ritorni fono di vini , zuccheri , cacao, fpezierie, e di ogni forte di mercanzie di Europa che arrivano da Porto Bello a Lima per la via di Panama los 14. Il suo commercio interiore si fa a S. Jago capitale del Chili, per dove ella riceve da Buenes-Ayres le diverse mercanzie, di cui questa Città, così celebre nel Mar del Nord, fa il fuo traffico. Vii fi trovano miniere d'oro il più puro , ed il più ftimato di tutta l'America. Valperarfo ha un porto la cuinvie cinanza colla Città di S.Jago vi chiama tutto il commercio che si faceva alera volta alla Concezione. A. Valparaiso ca-

ricano oggidì tutti i vascelli di Callao che fanno il commercio del Perù , e del Chill . Vi caricano frumento, fapone . marocchino cordaggi di canape , e frutti fecchi, coi quali ritornano a Callao. Mentre si fa questo commercio per mare, i muli, e le carrette ne traggono le derrate per riempirne i magazzini; e così il commercio è continuo tanto per terra, quanto per mare ...

16. Quintero, e Coquimbo fono ancora due città marittime del Chill, dove si fa qualche commercio Coquimbo ha una miniera di rame, di cui si fonda tutta l'artiglieria che si trova al Perù , e al Chili.

17. Chiloè è sulle Coste del Chili, e fa qualche commercio col Perù, e col Chilì . L'erba del Paraguay vi è comune : si tira dall' istesso Paraguay, e si prende come il the . Questa bevanda è ordinaria in tutto il Perù, ed il Chili.

18. Il Chili ne tira lane, e carni falate in luogo de' mobili, e delle stoffe, che vi porta. Vi si trova della cera, e Gg 4 del CAP

del miele con alcune miniere d'oro nelle coste. Del resto quest'Isola è uno dei più cattivi luoghi dell' America, e non vi è alcuna Colonia Spagnuola così miferabile come questa.



CAP.

#### C A P.

### Della Terra Magellanica .

Uesto Paese è alla punta più Meridionale dell'America, così chiamato dal famoso Ferdinando Magellano che lo scuopri nel 1520, , ma che ne scorse solamente le Coste. E'un paese incognito, e situato tra la gran provincia del Rio della Plata, e del Brafile al Settentrione, il Mar del Nord, o parte dell' Oceano Etiopico all'Oriente, lo Stretto di Magellano al Mezzogiorno, e il Mar del Sud, ed il Chill all'Occidente . :

2. La Magellanica è abitata da Selvaggi che si chiamano Pampas, Cessares, e Patagoni . Le fue coste dalla parre del mar del Nord hanno alcune baje; e porti, dove i naviganti rilasciano in passando, sia per qualche bisogno, sia per aspertare il vento a il or merchi non tiri maconta kreci 11.

3.Gli

3. Gli Spagnuoli la riguardano come una dipendenza del Chili. Essi soli vi hanno qualche comunicazione, e ne ti-rano quantità di cuoi, che vi si vendono

a più baffo prezzo possibile.

4. L'aria di questo paese è assai freddo, il terreno sì sterile, che gli Spa-gnuoli i quali hanno voluto stabilirvisi vi fono quasi tutti periti di same, e di miferia.

5. I Patagoni ne abitano una costa di 400. leghe dalla Plata fino allo Stretto di Magellano . Gli Spagnuoli ce li rappresentano come giganti o ma l'ultime relazioni degl'Inglesi ne patlano altrimente. Esti hanno gran pasture, bestiami a, particolarmente bovi, e vacche infinite, che vengono da quelle che gli Spagauoli aveano apportato da Buenos Ayres . in 6. I Cessares abitano un paese fertile, e piacevole, ma non lasciano di Afarvi entrare alcun Spagnuolo a Non ce dunque maraviglia che un popolo che sprende tanta precauzione per fottrarre il fue pass fe alla conofcenza degli stranieri, sia senza commercio, e sconosciuto.

2. 7. I Pampas poi che ne abitano la parte Settentrionale sono popoli erranti, e saccheggiano quasi tutto quello, che poffono trovare

8. Ma ciò non offante la Magellanica non dee perdersi di vista, e ssuggire agli

occhi del Commercio. Ella è il cantone del Mondo Australe che sia stato il meglio conosciuto, e il più spesso visitato fopra tutto nel corfo dello Stretto, 300 9. Il rigor del clima, la grandezzan,

la forza, la feroce stupidità de suoi abitanti ha molto fgomentato i navigatori's Ma quelli che l'hanno meglio efaminato convengono tutti che nelle terre dello stretto, nel mezzo di quell'aspre montagne vi fono de bei paesi guarniti di verdure, e di belli arbori, inaffiati da buoni fiumi : che i viveri vi erano in abbondanza, uccelli, pefci, frutti, ed erbe , grani , legumi , e legname in gran quantità per drimediare, alla inclemenza del clima cons of the commercial

small of their or a second to. Sar- so

Spagnuola chiamata Filippevilla. Questa su abbandonata piuttosto per la cartiva impressione che ispirò al Consiglio di Spagna il racconto insedele del sondatore del a Colonia, che dal male che potevarialevare da naturali del paese, che si trovarono in questo luogo meno feroci, e più familiari che altrove.

ar. Le produzioni della Magellanica proprie al Commercio sono le pelli di cervi, e di lioni marini; le terre a tintura, le pellicerie di vigogne, e guaziaca. La lana di guanaca è sì bella, e sì fina che si preferisce alla seta. I vitelli marini vi sono in quantità: il loro pelo è bello, e migliore per ele manifatture di quello della lana.

di foderatura di pelli di uccelli di marei L'arbore aromatico comune nello stretto produce in grappoli, una specie di pepe bianco assai di cui si produce in grappoli, una specie di pepe bianco assai di cui si può fare un buona spezieria, di cui si può fare un buon commercio. Gli Spagnuoli la vendettero in Europa a 16 reali la libbra.

13. Si trova fulla costa dello Stretto, e fopra tutto nella riva Australe del Rio della Plata una gran quantità di bestiami, e di cavalli felvaggi, che si crede di effere di razza Spagnuola.

14. La Cofta de Paragoui abbonda di struzzi, e lo Stretto di oftriche a perle. Le perle non sono così grosse nè di una bell'acqua, ma sono in quantità, e facili ad ammasfarsi . Bisogna dire che le penne di struzzi vi sieno assai stimate, perchè i naturali del paese l'impiegano per monete nel loro cambio...

15. Le montagne fanno gran conchiglie petrificate. La petrificazione, e i conchillaggi fono divenuti oramai un oggetto di commercio affai confiderabile, oggi che tutta l'Europa si compiace di gabinetti di storia naturale. Si sa a qual prezzo le più rare sono arrivate nella vendita che se ne sono fatte in Olanda.

16. Vi fono altre produzioni, che potrebbero servirci per abbellire l'interiore degli appartamenti . Le nuove scoperte creano nuovi bifogni agli uomini : una cofa

cosa che non parve al principio che di poca importanza diviene in appresso un occasione di un guadagno immenso. Noi ne abbiamo un grand'esempio nel tabacco.

17. La Magellanica ha due numerose specie di animali, le balene, ed il lione marino, donde si potrebbe trarre un gran prositto. L'olio della balena è l'oggetto di un commercio assai considerabile: l'uso di quest'olio è assai grande, sia per le manifatture di diverse specie, sia per ispalmar le navi,

18. La pesca delle balene si fa nel Nord solamente: essa da tanto guadagno, che gli Olandesi hanno satro tutto il possibile d'impadronirsene esclusivamente, malgrado il travaglio, ed il pericolo che

l'accompagnano.

19. Il ione marino, animale anfibio, ha anche olio in abbondanza. La caccia di questo animale costa meno di quello delle balene, ed è assai facile. La specie è meno grande, e l'animale dà meno olio, che le balene, ma lo rimpiazza con quel che gli manca per lo volume.

20. Ecco tante relazioni di commercio, e grandi, e piccole che c! fanno vedere che questo cantone della terra, che si giudica essere il più ingrato dell' Universo non lassia di aver delle sue tisorse. I Commercianti sapranno meglio decidere la proporzione che v'è tra i prositti de' ritorni e le spese dell' equipaggio.

21. I Spagnuoli fin dal Secolo XVI. aveano fatto il progetto di aprire una firada per terra dalla Paragonia fino al Chilì, il più bello, ed il più ricco paete dell' Universo. Questa idea era vantaggiosa, perchè il tragitto dal Brasile al Chilì, o al Perù dove il Cominente è

più largo è più incommodo.

CAP

# So ISTRUZIONI

#### C A P. XI.

## Commercio dell' Ifole d' America .

r. Uest' Isole sono in grandissimo numero, e quasi tutte situate nell'America Settentrionale, e nel mare del Nord, tranne alcune poche che si trovano nel mar del Sud, e che non sono tanto considerabili. L'Isole del Mar del Nord sono quelle di Terra Nuova, le Bermude, e le Antille.

# §. I.

# Isole di Terra Nuova.

r. E' principali dell' Isole di Terra Nova, di Anticosti, o dell' Assuzione, di Capo Bretone, e di S. Giovanni, tutte situate all' Occidente del Canada, o della Nuova Francia.

2. L'Isola di Terra Nuova, che dà il suo nome a tutto il corpo, è all'ingresso del

del Golfo di S. Lorenzo: Sebastiano Cabot Veneziano, la riconobbe a 24, di Luglio del 1497, in nome di Errico VII, Re d'Inghilterra , e le diede il nome di Baccalaos, o. Molua per l'abbondanza di questi pesci, che si trovano presso le sue coste. Nel 1500 fu scoperta più particolarmente da Gaspare Cortereal in nome del Re di Portogallo . Nel 1504. fu anche conosciuta da alcuni pescatori Normanni o Bretoni . Umfredo Gilberto Inglese ne prefe il possesso per la Regina Elisaberta nel 1583. , e proibì all'altre Nazioni il pescarvi . Nel 1608. Giovanni Guy mercante di Bristol giunse sulla cotta Orientale di quest' Isola, dove piantò algune abitazioni . I Francese fi stabilirono alla Baja di Plaisance, a quella dei Trepassez, e a quelle dell' Isole fulla costa Meridionale . Ma la Francia nel 1713. mediante il XIII. articolo della Pace di Utrecht cedette all' Inghilterra tutto quello che vi possedeva riserbandosi il dritto della pesca della Molua. T.IV. Hh

4. Quest Isola ha quasi 500. leghe di circuito; i fuoi abitanti trafficano volentieri coi Francesi , e Inglesi che si sono stabiliti intorno alle Baje. Questo traffico consiste in pelli di castori, e di orignachi ; che i Selvaggi cambiano coi Francesi, e Inglesi per lavori minuti di ferro, che vengono loro portati da Europa, e che prendono in iscambio di molue : Ma ne quest' Ifola ; ne le sue produzioni sono l'oggetto dell'attenzione de' suoi possessori: La pesca della molua fulle fue cofte, o come fi chiamanosi. Banchi di Terra Nuova, la fanno affai celebre, perchè è la pesca la più considerabile, e la migliore che vi fia nel Mondo conosciuto:

5. Plaifance è il luogo più confiderabile di quest' Isola, e sacilità la pesca del

gran Banco.

6. Questo famoso Banco, lontano dall' Isola verso il Sud-Est più di 60. leghe, non è uno scoglio, come alcuni l'hanno creduto, ne un' arena mobile, come fono molti altri banchi . E' un terreno ferfermo, pietrofo, che s' innalza in mezzo, e fopra il mare. Si chiama banco per la poco profondità che ha riguardo agli altri luoghi di questo mare, che è all' estremo profondo. E' sempre coperto di 20. a 25. braccia di acqua, cosicche vi possono andare a galla i vascelli sen-i za pericolo; il che lo distingue dagli altri banchi, La fua lunghezza dal Mezzogiorno al Sertentrione passa 16. leghe, la fua larghezza è dalle 20. fino alle 30. da Oriente in Occidente, e ne ha più di 400. la sua circonferenza. Questa grande ampiezza lo fa chiamare gran Banco, per diftinguerlo dagli altri piccoli Banchi, che vi fono all' intorno.

7. Il gran Banco è affai frequentato, e non paffa anno che non vi si veggono 400. o 500. vascelli di quasi tutte le Nazioni di Europa che vanno alla pesca della molua verde, o bianca, poichè la molua secca, o merluzzo si pesca trall' Isola di Anticossi, e l'Isola Perù La pesca della molua verde si fa dal principio di Aprile sino alla sine di Ottobre.

Hha Nell'

Nell'inverno questo pesce sistitica nel 8. Tutta l' Europa, e una parte dei

paesi dell' America si provvede di questo pesce, ed ecco perche questo Banco è frequentato da molte Nazioni Europee Elleno però non vi possono pescare se non d'accordo cogl' Inglesi, Francesi, e i nuovi Stati, Uniti dell' America, che ne fono in qualche maniera i foli possessoria

9. Nel Trattato di Versaglies del 1783. fi convenne che gli abitanti degli Stati, Uniti continuaffero a godere fenza molestia del dritto di pesca nel Gran Banco, e negli altri Banchi di Terra Nuova ficcome ancora nel Golfo di S. Lorenzo. e in tutti i luoghi di mare, dove gli abitanti erano soliti a pescare.

10. Fu anche accordata ad effi la liberta della pesca, e per qualunque costa di Terra Nuova, dove i pescatori Inglesi fogliono pescare, ficcome ancora sopra tutte le coste , e baje del dominio In-glese in America senza potere pescare , seccare, e salare il loro pesce in quest' Ifola .

Ifola. Si accordò ancora a' pescatori Americani la libertà di falare, e di seccare il loro pesce in rutta la Baja, e
spiaggia della Nuova Scozia, la Maddalena, e Labrador, purchè non sieno abitate, e fino che lo sieno, ma quando si
formavano stabilimenti in questi luoghi
non dovea effere più permesso ai pescatori di pescarvi, e di falarvi il loro
pesce, se non d'accordo coi pescatori de
fondi.

11. La pesca Inglese, e degli Stati Uniti occupa la maggior parte di questo Barco, e si estende sino al Golso di S. Lorenzo. La Francese comincia al Capo S. Giovanni, rraversa la parte del Nord, e scende alla costa Occidentale dell'Isola di Terra Nova, sino al Capo Ray in viriti del Trattato di Versaglies del 1783 12. L'isola Anticosti, o dell'Assumi zione è situata all'imboccatura del siume di S. Lorenzo. Ella dipende dagl' Inglessi, ed ha cattive Rade, dove i bassimenta fono poco sicuri. Il suo territorio è coperto di legno, e le sue coste somo absenza del segno, e le sue coste somo absenza del segno.

1

bondanti in grandi, e belle molue.

13. I Francesi vi hanno un abitazione, e vi fanno il commercio di lupi marini, e di alcune altre pelliccerie coi Montagnesi, e i Papinachesi, ai quali danno in iscambio armi, e munizioni. Tra questi Isola, e quella che si chiama Isola piatra, o Perceè si fa la pesca del merriuzzo, o molua secca.

14. L'isola Rease, o di Capo Breton è tra quella di Anticosti, e l'Acadia all'entrata del Golfo di S. Lorenzo, ed appartiene ai Francesi, dai quali è frequentata.

15. La pesca del merluzzo è il principal ramo di commercio di questa contrada, che vi aggiunge in produzioni, grani, canape, lino, belli legni di pini, e querce di grandezza prodigiosa, miniere di carboni, ed eccellenti pasture.

26. L'Isola di Terra Nuova era sempre appartenura alla Francia, sotto il nome di Capo Breton, come una parte del Canada. La cessione sattane agl' Inglesi nel Trattato di Utrecht sece rimavere alla Fran-

Francia il possesso dell'Isola di Capo Breton nell'istesso Trattato

r 17. Così dagli avanzi della Colonia Francese dell'Isola di Terra Nuova, e di quella di Acadia cedura agl'Inglesi, si popolò Capo Bretone, che divenne una Colonia assa i sirida, non solamente per la coltura delle terre, ma anche per la pesca del merluzzo.

18. Lovis-Bourg è il nome dell'ifola, del porto, e della città principale. Si trovano nell'Ifola miniere di carbone che fi trasportano all'Antille, e diversi belli marmi, di cui si mandano i saggi in Francia. Questa Città, e l'altre dipendenti dall'Acadia, dalle Terre Nuove appartengono ai Francesi in virtù dei Trattati del 1713. 1763. e 1783.

19. Dacche la Colonia e stabilita a Lovis-Bourg, i bassimenti che vanno al Canada vi passano al loro ritorno, e vi caricano le mercanzie dell'Isola, particolarmente della molua, che pagano o in contanti, o in farina, o in altre derrate di Quebec, e di Europa. VI vengo-Hh A no

gumi .

no ancora navi di Normandia, e di Narices, e della Roccella, che vi portano ancora delle mercanzie. In fomma la Francia niente ha tralasciato per tirarne dalla pesca del merluzzo vantaggi più guandi di quelli, che il possesso procurare.

20. L'Isola di S.Giovanni, situata anche nel Golfo di S. Lorenzo, appartiene agl' Inglesi. La pesca del merluzzo vi è stata sempre abbondante, ed il pesce che vi si prende non è nè men buono, nè men grande di quello di Terra Nova, e del Gran Banco. Gl' Inglesi vi allevano ancora il bestiame, vi coltivano il frumento, l'orzo, l'avena, e buoni le-

Mueston at any content

# marian , pour la , II bas du Can et a. Istant I fole Bermude

1. T 'Isole Bermude sottoposte agl'Inglesi fono anche in gran numero, ma che non occupano insieme che uno spazio di fette a otto leghe situate a 200., o 300. leghe dalla costa della Carolina, che è la Terra ferma più vicina . La loro fertilità è estrema : la Capitale è S. Giorgio, e danno due raccolte l'anno.

1 2. Le produzioni confistono in tabacco, cocciniglia; mais , limoni , grano d'india, legumi, e frutti diversi . Vi si raccoglic molta seta, lino, e canape, vi si pescano le perle; vi si trova dell'ambra grigia, quantità di tartarughe affai delicate, belli legni di costruzione. Vi si fanno dei piccoli vascelli chiamati Bermudiani, che sono affai ricercati per la loro lunga durata. In S. Giorgio fi fabbricano vele di navi, che sono in credito.

3. I Coloni, contenti delle produzioni naturali che offiono ad essi le loro pian-1-10

tagioni, poco fi curano del Commercio. Ma mandano intanto alcuni rinfreschi nell'altre Colonie Inglesi dell'America con legni di costruzione, ed asportano in Inghilterra un poco di tabacco, limoni, e cedri. Le mercanzie d'Europa, che loro convengono sono vini, acquavite, farina, carni salate d'Irlanda, stosse, tele, chincaglierie, e minute mercanzie.

4. Quest' Isole sono assai comode per lo commercio delle Colonie Inglesi del Nord dell' America con quelle dell' Antille: I vascelli che sanno questa navigazione se ne sprendono i rinfreschi. Questa è la principale utilità che gl' Inglesi ne tirano, perchè le produzioni delle Bermade non formano un gran peso nella bilancia del loro commercio.

# Antille

Ccoci alle Antille, che hanno grand'interesse nel Commercio dell'America, e dell' Europa. Quest'Isole: sono fituate tralla Florida, la Nuova Spagna, e l' America Metidionale, fotto la Zona Torrida , e presso al Tropico di Cancro , e vanno dal Nord al Sud . Elleno fanno un Arcipelago considerabilissimo, e formano un arco davanti all'Ifole del Golfo del Messico, onde secondo alcuni furono chiamate Antille.

Furono quest' Isole scoperte da Criftofoto Colombo nel 1492. e 14930; e fono popolate da sei differenti Nazioni; cioè dai Caraibi, o Caribi, che sono originari del Paese, e si chiamano ancora Cannibali, o mangiatori d'uomini, dagli Spagnuoli, dai Francesi, dagl'Inglefi, dagli Olandesi, e dai Danesi.

3. Il nome di Antille ha esercitato molti Scrittori , e dato lucgo a molte favole. Chi lo fa venire dalla parola Greca anti, chi dalla parola Latina ante. Sono Ifole fecondo i primi opposte al Continente dell' America: e in fentenza de' fecondi sono Ifole, che l' incontrano prima di arrivare alla Terra Ferma.

4. Quest' Isole sono le più Orientali di quell' immenso Arcipelago che si trova nelle due Americhe, e per confeguenza le più vicine all' Europa. Questa vicinanza secondo altri ha prodotto il nome di Antille y che significa Isole che sono avanti, cioè prime Isole.

5. Queste Isole finalmente sono chiamate ancora Caribe, o Caraibe dal nome de loro antichi abitanti, che sono pochi, e vivono in alcune di este, che per la loro steristà, e per la poco loro estensione sono state trascurate dagli Europei.

#### aur la sarch la ife IV. w w oul!

# Loro divisione :

moons of the san Ellino Can is 1. T Venti che in questi mari soffiano al I fempre dalla parte dell' Est hanno dato luogo ad una divisione molto in uso trace glir Spagnuoling e i Francesi . Si chiamano Isole di Barlovento , lo Isole dele Vento quelle che sono più all'Oriente D perche fono le prime fulle quali i venti che foffiano coffantemente dalla parte dell'Est portano i navigatori Europei. Quando fono paffate, fi trovano altre I: fole che fono fotto il vento delle prime A fecondo il linguaggio de' Marinario . Tali fonov le vere Antille , cioè, L'Isole del Vento, e le Caribe; ma questo nome fu ricevuto in più grande estenzione, e la fomiglianza del clima, e delle produzioni tra queste Antille, e l'Is fole che fono più all' Ouest, hanno forse dato a queste anche il nome di Ancille, e si sono chiamate grandi Antille, a differenza dell' Isole all' Est, che si nominano piccole Antille.

3. Eccovi ora la veta divisione di tutte quest' Isole, che sono in gran commercio coll' America , e ftringono con tanti rapporti l'Europa. Elleno fono le grandi, e le piccole Antille Past 4. Le grand' Antille fono Cuba la Giammaica, S. Domingo, e Porto-Ricco , perche fono infinitamente più confiderabili dell' Isole del Vento, on anti-5. Le piccole fono cioè quelle di Barlovento, o del Vento, Tabago, la Granada, S. Vincenzo, da Barbada, S. Lucia , la Martinica, i Santi, Mari-Galante, la Guadalupa, Antigoa, Nevis, S. Cristofaro, la Barbada, S. Eustachio, Saba, S. Barrolomeo, S. Croce, S. Martino, l'Anguille , le Vergini, S. Tomaso, S. Giovanni , la Domenica de l'Isole di Crabes , o di Bariquen ; 6. L'Isole di Sottovento Sono Bon-

Aira, Aruba, o Druba, Curacao, la Margarita, e la Trinità, al soo sie. 7. L' Ifole Lucaje anche fono state

comprese tralle Antille, e gli Europei non hanno trovato alcuna ragione di escluderle .

8. La Spagna ha la gloria di avere feoperto il grande Arcipelago delle Arcipelago delle Arcipelago delle Arcipelago delle Arcille, e di avervi formato i primi fiabilimenti . L'altre Nazioni d'Europa diano fatto l'isftesso, ed ecco come orna divise tra esse prima dell'ultima guerra del 1798.

9. I Caribi vi posseggono soli l'Isole della Domenica, di S. Vincenzo, e di Beke che sanso parre di quelle di Barlovento. Gli Spagnuoli sono padroni delle Lucaje, di Cuba, di S. Domenico in parte, e di Porto Ricco nelle grandi Anstille, della Trinità, di S. Margherita, e dell' Isola delle perle che vanno con quelle di Sottovento.

Io. I Francesi hanno una parte di S. Domenico nelle grandi Antille coll' Isolette della Testuggine, e della Vacca, che sono in quel contorni. Hanno ancora nell' Isole di Barlovento quelle di S. Croce, de' Santi, di S. Bartolommeo, la Guadalupa, la Desirada, la Martinica, Mari-Galante, S. Lucia, e la Granada con una parte di S. Martino.

9711. Gl' Inglesi occupano la Giammaica nelle grandi Antille, l'Anguilla, Barbados fo la Barbada, la Barbuda, Antigoa, Tabago, Monferrato, Nieves, e S. Cri-Anfaro, che sono nell'isole di Barlovento. Possedevano per l'addietro una parte di quella di S. Cristosoro, ma poi tutta fu ceduta all' Inghilterra dalla Francia nel Trattato d'Utrecht conchiuso nel 1713. 7812. Gli Olandefi posseggono Bonaire, Curacho, Aruba, o Oruba nell'Isole di Sottovento, e quelle di Saba, e di S. Eustachio con una parte di S. Martino nell'Isole di Barlovento . I Danesi hanno con quest' ultime l'Isoletta di S. Toinmaso, ed una dell' Isole delle Vergini, situate al Nord-Est di Porto Ricco

Bonnello nello gendi denilo.

Meste della Venegaria e della controla della venegaria e della venegaria

# S. V. Ifole Lucaje.

1. L'Isole Lucaje sono le più Settentrio-nali di tutte le Antille alle vicinanze del Tropico di Cancro, ed in grandiffimo numero. L'aria vi è più temperata che nell'altre Antille, ed il terreno è affai fertile in forgo. Vi è ancora abbondanza di uccelli, e fopratutto di colombi . Quest' Isole sono poco popolate, e le loro produzioni principali confistono in grani , pasture, mais, e frutti.

2. Le più confiderabili, e le fole abitate fono Bahama , la Provvidenza , e

Guanahani , o S. Salvadore .

3. L' Isola di Bahama appartenente agl'Inglesi dà il suo nome ad un canale, o stretto il più rapido che sia conosciuto, e che è il passaggio ordinario delle Flotte Spagnuole che vanno all' Avana:. La Provvidenza che apparriene anche agl' Inglesi, e Guanahani sono di poca importanza, ma ognuna di esse ha un buon porto come Bahama; T.IV.

4. Guanahani però ha l'onore di esfere la prima terra che su scoperta da Cristoforo Colombo in America nel 1492., e che chiamò San Salvadore in memoria che Dio l'avea salvato dalla cospirazione fatta dalle sue genti contro alla sua vita, per aver intrapreso dalla Spagna un sì lungo, e sì dubbioso viaggio.

#### 9. VI

## Grandi Antille,

I. E grandi Antille fono fituare al Mezzod), e al Sud-Est delle Lucaje, e per l'ordinario non se ne contano che quattro; Cuba, S. Domenico, Porto Ricco, e la Giammaica.

2. Cuba, che è la più grande, e la più considerabile che i Spagnoli possegono in America, dove si sa il commercio, produce grande abbondanza di bestiame si domestico, che selvaggio, le cui pelli sono una delle principali ricshezze dell'Isola. Si chiamano cuoi d'Avana,

vana, dal nome di questa Città, dove vengono i Vascelli a caricarle. Questi cuoi sono i più stimati di tutti quelli che si tirano dall'Indie Occidentali.

3. L'altre mercanzie dell'Isola sono zucchero, tabacco, di cui si fa in Ispagna quello che si chiama tabacco di Siviglia, sevo, consetture secche, zenzero, mastice, aloe, falsapariglia, scaglie di restuggine, indaco, bambagia, e casse del quale se ne trasporta una gran quantità ne' diversi porti della Spagna.

4. Cuba appartiene alla Spagna: abbonda di pappagalli, pernici, e corrorelli. Vi fono delle miniere d'oro ed una di rame. L'Avana, e S.Jago fono i fuoi porti principali, ed il primo ferve di rilascio alle flotte Spagnuole che ritor-

nano dall' America in Europa,

5. L'Avana che gli Spagnuoli chiamano S. Cristoforo dell'Avana, e che riguardano come la chiave di tutte l'Indie Occidentali, ed il magazzino generale delle mercanzie dell'America, vede i Galeoni, le flotte, e tutti gli altri vaccile Il 2 che che fanno il commercio del Continente, e dell'Ifole dell'America Spagnuola. Così fi può dire, che tutte le ricchezze dell'America vi fono radunate; tanto quelle che vengono dalle rendite del Re di Spagna, quanto le mercanzie che appar-

tengono ai Negozianti.

o. S. Jago, che è la capitale dell'Isola cede molto all' Avana, non meno per
la ficurezza, e bellezza del suo porto;
che per lo commercio che vi si sa. E
perciò è già gran tempo che il Governator Generale dell' Isola risiede all' Avana,
che se ne considera come la capitale. Ma
vede però dei bassimenti delle Canarie,
che vi portano i loro vini, cambiandoli
colle mercanzie del paese, facendone i carichi o per la Spagna, o per altri luoghi dell' America, dove non sono comuni, sopra tutto delle consetture liquide,
e secche che sono buone per tutte le coste
del Mar del Nord.

7. L'Isola di S. Domingo, detta ancora Isola Spagnuola, situata all'Oriente dell'Isola di Cuba, è la seconda in grandezza dezza dell' Hole d' America nel Mar del Nord. Alcuni la fanno più grande di Cuba, ma non v'è dubbio, che questa la sorpassa in bellezza pel suo commercio, e per le sue ricchezze.

8. Colombo scuopri quest' Isola nel 1492., la chiamò Spagnuola in onore degli Spagnuoli, e iu il primo stabilimento che questa Nazione avesse in America.

9. Gli Spagnuoli fono stati lungo tempo in postesso di quest' Isola, ma poco prima della metà del secolo XVII. i Francesi la vennero a dividere con essi. I primi n' ebbero la parte Orientale, è l'Occidentale su possedura da' secondi". La Spagna poi col Trattato di Risvich conchiuso nel 1697, riconobbe ne Francesi questa proprietà, ed in virtù del Trattato del 1795, ne ha ceduto la totalità dell' Isola alla Francia.

terreno è fertile in sorgo, in frutti, in zucchero, ed in tabacco. Vi sono ancora in alcuni luoghi della cassa, e dell'

Ii 3 ot-

ottimo zenzero. Le praterie vi notrifono quantità di bestiami, di cui si trasportano in Ispagna le pelli. Vi sono monti in grandissimo numero, ed alcuni hanno miniere d'oro, e di argento, ma per quanto credesi poco considerabili, perchè gli Spagnuoli non vi fanno lavorare.

21. L' Ifola produce ancora in abbondanza il mais, il cotone, la cocciniglia, l' indaco, il cacao, il caffe, l'arianas, liquori, e sciroppi affai stimati. Le principali produzioni però sono cuoi, sevi, zucchero, caffè, zenzero, cera, miele, qualche ambra grigia, legno del Brastle, ed il guayac che vi crescono, è tegno di campeccio che vi è portato da fuori, cedri', limoni, e molti altri frutti, che si vendono freschi, e sa consetture.

12. Questi Hola si divide in due parti Orientale, e Occidentale. La prima dove vi sono le migliori Cirtà, era possedue ta dagli Spagnuoli, ed ha le miniere di Gro, d'argento, di ferro, di rame, di talco, talco, di cristallo di rocca, di antimonio, di zolfo, carboni di terra, come ancora

dei marmi, e delle pietre.

13. La città di S. Domingo è la capitale di quanto apparteneva agli Spagnuoli in quest' Isola, ed è il deposito di tunte le mercanzie, tanto dell'interno, che dell'esterno. Gli abitanti dell'altre città vengono a provvedervisi di quelle di Europa, e del Continente dell'America, che vi arrivano sopra i vascelli Spagnuoli, e vi portano le loro per esservi imbarcate, e mandate in Ispagna.

hanno fatto di questa Città il principal commercio di questa Città il principal commercio di queste terre nuovamente soperte, ma la conquista del Perù da una parte, e questa del Messico dall'altra l'hanno a poco a poco indebolito; sicche questo che vi si fa al presente appena basta per la suffistenza degli abitanti Spagnuoli che vi sono al numero di 20000.

abitata da Bucanieri, o Flibuftieri di diverse Nazioni, ma la maggior parte Fran-

li 4 , cesi,

cesi, e che tutti riconoscono un Generale Francese - Questa Nazione è molto interessata per questo commercio, e basta dire che prima fu una porzione della Compagnia dell' Indie Occidentali, e poi nel 1698. un oggetto di una particolar Com-

pagnia .. 16. Le faline dell' Ifole di S. Domingo erano quafi egualmente divise tra i Francefi, e gli Spagnuoli, effendovene più nella parte dei Francesi . Si crede che se fossero ben preparate, come quelle che fono in alcuni luoghi della Francia, elleno potrebbero dare più sale di quello che se ne tira dalle saline di Francia, Spagna, e Portogallo. 3. 17. Porto Ricco all' Oriente di quella di S. Domingo è la più piccola delle tre grand' Ifole che gli Spagnuoli poffeggono nel Mar del Nord: Cristoforo Colombo che la scuopri nel 1493, nel suo secondo viaggio all'Indie, la chiamò Porto Ricco, o a causa del porro della sua capitale, uno dei più spaziosi, dei più commodi, e dei più ficuri di rutta l'America .

rica, o per la quantità dell'oro, che si cavò dalle miniere di quest'Isola.

18. L'oro però non è più nel commercio di quest' stola così considerabile: le miniere o sono esaurite; o neglette per mancanza di artesici. Se ne raduna qualche poco mescolato nella sabbia di qualche siume; e particolarmente nei torrenti che scendono dalle montagne.

fola confiste in zucchero, zenzero, cuoi di buoi, e vacche, cotone filato, o in lana; in cassa, in massice, in mais, in fale, di cui vi sono eccellenti saline, in limoni, ed in ogni sorta di bestiame, che gli Spagnuoli nudriscono in gran quantità.

20. In Porto Ricco, che n'è la Capitale fi fa tutto il commercio cogli stranieri. Ma quesso però s'intende dei soli, Spagnuoli, o di Europa, o del Continente dell'America, che vi mandano i loro bastimenti.

721. Gli abitanti dell'Isola vanno anco-72 a portare le loro mercanzie alle Cosse, e all'Isole vicine, e quest' Isola serve come d'intraposto per lo commercio di controbando che i Francesi, Inglesi, ed Olandesi fanno malgrado la proibizione coi sudditi Spagnuoli.

22. La Giammaica è al numero delle grandi Antille, e quando non meritaffe questa distinzione per la sua grandezza, il suo commercio glielo farebbe meritare per essere dopo la Barbada, la più im-

portante Colonia degl' Inglesi.

23. Gl'Inglesi vi fabbricano vascelli, come pure a S. Andrea, piccola Isola poco lontana, e che ha i più bei cedri, e i migliori legni di costruzione che siano in tutta l'America. La Giammaica somministra zucchero, cacao, tabacco, zenzero, indaco, cotone, pepe lungo, cassia, tamarini, vainiglia, guayac, falsapariglia, legno da tingere, e da intassiare, gusci di testuggine, cuoi, sevo, e quantità di droghe, o erbe medicinali. Le mercanzie che gl'Inglesi vi portano sono presso a poco l'istesse che i Francesi portano alle altre Antille.

24. Le foreste dell'Isola forniscono quantità di legni per la tinta, e pei bastimenti di mare. I tori, e vacche selvagge dauno sevi, e cuoi verdi.

25. Le mercanzie di cui si caricano le navi per l'Europa vengono dal negozio che la situazione dell'Isola di Giammaica, e la gran quantità di bassimenti che quei della Giammaica vi costruiscono, sacilitano ad essi cogli Spagnuoli, ed Indiani del Continente di America.

26. S. Jago de la Vela sul fiume Cabro, e l'orto Reale-sono i luoghi principali di quest'Isola, e i più commercianti, ed assai popolati.

27. Il loro traffico principale è con Cartagena, Porto Bello, il fiume Hache, quello di Darien, la Costa della Rancheria, e la Baja di Campeccio. Essi vi portano dei Negri che passano al Perù per Panama, e ne riportano oro, perle, smeraldi, cacao, e qualche altra preziosa mercanzia per lo cambio di qualche minuta mercanzia di Europa.

28. Un

28. Un ramo di commercio che accresce molto quello della Giammaica, e che spande nell'Isola gran ricchezze, è il ritiro che i Governatori danno ordinariamente nei loro porti agli Avventurieri Inglesi che sanno della Giammaica, quello che gl' Avventurieri Francesi sacevano dell'Isole delle Testugine, cioè a dire il luogo della loro assemblea per fare i loro contratti prima di mettersi in mare, e quello del loro ritorno per vendervi il loro bottino, e preparassi a nuove intraprese.

## . VII,

## Picciole Antille .

E piccole Antille, come si è dette, si dividono in Isole di Barlovento, o Sopravento, e in quelle di Sottovento. Esse possiono essere distinte secondo le disferenti Nazioni che le possegono, cioè in Francesi, Inglesi, Olandesi, Spagnuole, Danesi, e Caribi.

2. Le Francesi sono la Martinica, la Guadalupa, parte di S. Martino, la Desiderada, Mari-Galante, S. Lucia, Granada, S. Bartolommeo, S. Croce, a Santi, la Testuggine.

3. La Martinica è la principale dell' Isole Francesi, e nel tempo istessolido la più bella, la più ricca, e la più
storida di tutte le Colonie che i Francesi abbiano nell' Isole. La Guadalupa ansche è considerabile, ma non come la
Martinica; la Desiderata, Mari-Galante, Santa Lucia, e S. Bartolommeo
vengono dopo, e cedono alla Guadalu-

pa. Le minori di tutte sono S. Martino, e Santa Croce, che hanno in co-

mune cogli Olandesi .

4. La Martinica da alla Francia in zucchero sette milioni di lire di Francia: la Guadalupa presso a quattro, Mari-Galante cinque o seicento mila; la Granata, e S. Groce quattro, o cinque mila.

5. I Vascelli Francesi portano all'Isole bue, e lardo falato, farina, acquavite, vini, merluzzi, aringhe, olio, sapone, ferro, tele, mercerie, layori, mercanziuole, fustagni, bombagine, nastri, penne da scrivere, filo, vasellame di stagno, scarpe, carta, avorio, polvere da fuoco, piombo, utenfilj di rame, e di ferro, abiti, calze, e cappelli, ed altro. Si calcolano fei milioni di mercanzie, che dai Porti di Francia passano all' Antille, e che queste Isole ne mandino nove alla Francia . Il Commercio dei Negri si fa per cambio, come farebbero mille libbre di zucchero per un Negro, che vaglia una pezza d'India.

6. La

6. La Martinica produce zucchero, caffè, bambagia, cassia, ammoniaco, frutti deliziosi, resina, gomme, cacao, e qualche poco d'indaco, e di tabacco. La Guadalupa abbonda in zucchero, bambagia, tabacco, e casse. Vi si trovano gli alberi di una prodigiosa grandezza, e delle faline naturali.

7. Mari-Galante è fertile in mais, cotone, caffè, zucchero, legumi, qualche poco d'indaco, e rabacco. La Defiderada produce bambagia che si trasporta in Europa per mezzo della Guadalupa. Nell'Isola dei Santi vi è un porto mediocre, e vi si raccoglie un poco di bambagia, e di caffè.

8. Anche in S. Bartolommeo vi è un porto mediocre, e si produce il maniac, con cui si fa il pane. S. Lucia ha un porto formato dalla natura, che serve di ricovero alle navi, e bassimenti che vi entrano per salvarsi in tempo di marea, e di burrasca.

9. Tabago produce zuechero, cotone, indaco, e poco casse. La Margherita non

Congletin Cong

è suscettibile di alcun rapporto al commercio, e non produce altro che generi necessari al sostentamento degli abitanti, i quali trasportano unicamente qualche poco di bestiame alle Colonie Francesi.

10. S. Martino è in potere della Francia, e dell'Olanda; vi è un porto, che appartiene agli Olandes; i Francesi non vi hanno altro che le rade. Quest' Isola produce del zucchero, tabacco, cotone, indaco, e vi sono parimenti alcune saline.

S. Domingo insieme con quella da tabbacco, zucchero, indaco, zenzero, cotone, cacao. La prima somministra ancora cuoi, legni del Brasile, fandal giallo, cedro, &c. L'una, e l'altra fanno un commercio che occupa più di quaranta navi mercantili.

12. Duecento, e più Vascelli, di cento in duecento cinquanta tonnellate, fanno il Commercio di quest' Isole, e non è straordinatio di vedere alla rada della Martinica sino ad ottanta navi mercantili

cariche. Il tabacco è flato lungo tempo la mercanzia, e che più avea fraccio nell'Ifole: al prefente lo è il zucchero. L'attre mercanzie fono indaco, cacao, rocci, cotone, zenzero, caffia, pépe lungo, cananas in confettura, gomme, e droghe medicinali, cuoi, pefci di teftuggine, legno da tingere, e da intarfiare.

13. L'Isole Inglesi sono Barbados, Anguila, Barbuda, Nieves, Monferrato, Tabago, e S. Cristosoro.

14. Barbados e molto popolata, fertilistima in zucchero, tabacco, cotone; indaco, zenzero, bestiame, uecelli, pesci, e frutti. Il suo bestiame è trasportato nell'Isole vicine.

15. Antigoa produce zuechero, tabacco, zenzero, e qualche poco d'indaco. Barbada è la Colonia più confiderabile, che gl'Inglefi abbiano nell'Antille. Effa è molto ferrile, e produce il zuechero, zenzero, bambagia, pepe roffo gommanfiai deliziofa, feiroppi molto zicercati è come pure il liquore conofciuto fotto il nome di Barbada, mais, manioc, al T.IV.

beri fruttiferi, legna di costituzione, e da lavori fini: fra tutti questi il cedro è più stimato. In quest lfosa vi scorretun fiume chiamato Vigh, l'acqua del quale è coperta da un tiquore che arde scome l'olio, e che viene adoperato nelle sucerne, e si il stata del com-

16. Anguilla è poco fruttifera, ma produce un poco di zucchero; vi fi alvano alcune mandre, e vi è uno ftagno, che fornifee imolto fale. Nieves da il zenzero, l'indaco, la bambagia, il zucchero, il rum, folfo, fale, e tabacco, l

17. Monferrato ha i fuoi monti copetti di sedri, e di altre piante fruttifere, Produce zucchero, bambagia, zenzero, ed indaco. Sulle fue fpiagge fi prendono i Diavoli di mare, dei coccodrilli di indiri marini, edia addi-

18. S. Criftoforo abbonda in zenzero, indaco, bambagia, zucchero, rum, zolfo, e fale. Quell'ultimo articolo ricavali da una palude valtifima.

the , with I go Et . ...

10.

19. L'Isole Olandesi. sono S. Eustachio, Saba, S. Martino, Guraca, Oruba, o Aruba, e Bomaria,

20. S. Eustachio è una delle più forti dell' Antille, mentre non è altro che nuna montagna che s'innalza a guifa di piramide colla cima concava. Il tabacco è quasi tutto il commercio della Colonia. che effendo stimato uno dei più eccellenti delle Antille vi chiama i vascelli di Zelanda che lo cambiano coi loro vinf birra, acquavite, tele, stoffe , e merce 20 14 1. 15

21. Saba è molto amena, e fertile in legumi, ed in bambagia, che è filata daeli abitanti con tanta finezza, ed arte che le calzette che fe ne fanno fi mandano in diverse Colonie fino a 3. lire di Francia il pajo .. Vi fono andate molte famiglie Olandesi dell' Isola di S. Eustachio, le quali esercitano tutre l'arte di calzolajo.

22. S.Martino appartiene metà ai Francefi , e merà agli Olandesi . Questi vi hanno un porto, ed i Francesi non vi

Kk 2

hanno che rade. Le produzioni sono in zucchero, tabacco, cotone, ed indaco. Vi sono parimenti alcune saline, che sono nella parte degli Olandesi, ma i Francesi ne hanno l'uso. Questo, ed il suo tabacco sono tutte le sue ricchezze, e quasi tutto il suo commercio.

23. Curacao è la più confiderabile, e la più commoda che abbiano gli Olandesi nell'Indie Occidentali, non tanto per la gua grandezza, e commercio, quanto per quel trassico confiderabile, che la sua situazione lo facilita cogli Spagnuoli del Continente. Gli Olandesi ne ricevono del bestiame, dei legumi, del zucchero, bambagia, rame, e lana. Essa produce ancora molto manioe.

24. Aruba, e Bonaria fono due Isole appartenenti agli Olandesi, i quali vi tengono un Governatore. Producono del bestiamo, e particolarmente delle capre, il manioc, zucchero, bambagia, rame, e lana, ma tutto in poca quantità. Sono però ambedue abbondanti di fale.

35.

25. Gli Spagnuoli non hanno nell' Ifole di Barlovento se non quella della Trinità. Quest'Isola è mal popolata, e peggio coltivata, quantunque il suo territorio sia fertile in mais, zucchero, e tabacco .

26. I Danesi in quest'Isole vi hanno S. Tommaso, che appartiene anche in parte alla Prussia . Il suo principal prodotto è il zucchero, ma questo non sarebbe bastante alla sussistenza degli abitanti, se non trovassero altrove per effetto della situazione di fare un buon com-

mercio cogli Spagnuoli. 27. Questo commercio consiste principalmente nei Negri ; che i Danesi vi portano dai diversi stabilimenti, che hanno fulle Coste dell' Africa , e di cui fanno quest' Isola come un intraposto', dove gli Spagnuoli di Porto Ricco vengono a prenderli, dando in iscambio le più ricche mercanzie delle loro Ifole . Così i Danesi conservano presentemente questo posto per questo solo frutto, altrimenti sarebbe piuttosto di peso, che di profitto. Kk 3

28. L'Hole abitate dai soli Caribi sono quelle di Domenica appartiene agl'Ingles, ed è situata tralla Guadalupa, e la Martinica. Vi si raccoglie del zucchero, castò, bambagia, indaco, e cacao, e vi si trovano ancora molti cinghiali. Gli abitanti sono quasi tutti Caribi, e sono cattivi, si simano i più gran guerrieri dell'America, ma che vivono in buona intelligenza coi Francesi della Martinica.

popolate dei Caraibi. Vi si coltiva il tabacco molto conosciuto sotto il nome di Salvincenzo. Quest' Isola produce ancora del cacao, e del zucchero

agl' Ingles, ha nelle sue vicinanze delle piecole Isolette, che si chiamano Granaddin' La Granada ha un porto vasto, e sicuro, che è molto se produzioni di quest' Isola, e dei Granadiconsistono nel rum, zucchero, caste, casea, ed indaco.

32. Bariquen, o Crabes è vicina all'Isola di Porto Ricco. Gl' Inglesi vi si stabilirono, ma ne surono cacciati dagli Spagnuoli. Questi l'abbandonarono, le su occupata dai Danesi, ed è al presente inbilancio tra queste due Potenze. Ella però è soggetta alla Danimarca, che vi ha molte Rade, e ne riceve degli aranci, dei cedri, ed una porzione degli articoli, che si trovano descritti sotto quella di Porto Ricco. Il salvaggiume, gli uccelli, e i granchi vi sono molto comunia

33. S. Giovanni vicino a S. Tommafo appartiene alla Danimarca, che ne riceve molto zucchero. S. Croce ha un
territorio eccellente, ha buoni pafcoli, ed
alleva molto befitame. Vi fono molti
fiumi, delle belle fontane, e tre buoni
porti. Produce del zucchero, della
bambagia, che fono molto fitmate. I
Franceti che possedevano questi siola la
vendettero alla Compagnia Danese di Coppenhagen.

34. I Santi sono Isolette che dipendono dalla Guadalupa Hanno un porto me-

Kk4 dio-

diocre, e vi si raccoglie un poco di bambagia, e di caffè.

35. Le Vergini appartengono agl'Inglefi nelle vicinanze di Porto Ricco, Sono molto alte, disabitate, e producono zucchero .

26. L'Isole di Sottovento meno numerofe, e meno confiderabili di quelle di Barlovento fono situate presto le Coste della Terra Ferma, e si estendono dalla imboccatura del Paria fino alla nuova Spagna. L'aria vi è più calda, ed il terreno in generale meno fertile che nell' Ifole di Barlovento. Il vantaggio però che hanno si è che si pesca lungo le loro coste quantità di perle. Sono esse per la maggior parte deserte, e le abitate non fono fe non quelle della Margarita, e di Curacao degli Spagnuoli; di Cubagua, o delle Perle, di Buonaria, e di Oruba degli Olandefi.

37. La Margarita situata vicino la Terra Ferma, e alla nuova Andalusia è bella in prospettiva a motivo della sua verduray ma dacchè fu abbandonata dagli Spa-

gnuo-

gnuoli, che si vollero ritirare in Terra Ferma non è più come era prima, ed è abitata da pastori Americani. Non è suscettibile di alcun commercio, e non produce altro che generi necessari al sostentamento degli abitanti, i quali trasportano unicamente qualche poco di bestiame alle Colonie Francesi . .... 38. Cubagna , o Isola delle Perle & l' Ifola di confeguenza che hanno gli Olandesi nell' America. Il terreno vi & affai unito; nodrisce quantità di bestiame, e oggidì vi fono molte piantagioni di zucchero. Vi è altresì una Città con un buon porto, una forte Cittadella, e ricchi mercanti che fanno un gran traffico di Negri, e di merci di Olanda co-gli Spagnuoli della Terraferma di America, dai quali essi traggono perle, pietre preziose, indaco, cacao, cocciniglia, e tabacco. Quest' Isola è la residenza del Governatore dell'Isole, da cui dipendono i Comandanti di Buonaria, e di Aruba.

## CAP. XII.

Commercio di controbbando nell'America Spagnuola.

t. Ccovi in ristretto il Commercio di America, ed eccovi uua idea generale di quanio produce questa quarta parte del Mondo, e come l'Europa vi prenda tanta parte ed interesse. Ma prima di lasciarlo, non posso tacervene un'altro ramo, che si estende nell'America Spagnuola, che ha fatto tanto rumore, che ha posto in guerra le Nazioni, e che è di tutta la conseguenza.

2. L'America Spagnuola è un paefe chiuso a tutti i Naviganti stranieri, ma dove per altro tutte le Nazioni trafficanti fanno passare le loro merci. 3. Gl'Inglesi, e i Francesi non tar-

3. Gl' Ingless, e i Francess non tardarono lungo tempo a conoscere quanto era vantaggioso agli Spagnuoli lo stabilimento della potente Colonia che hanno in America. I Francess v' intrapresero diversi viaggi: ritornati presso di loro proposero ai loro mercanti diversi mezzi

di arricchirsi in questi paesi.

4. Queste due Nazioni equipaggiarono alcuni vascelli per fare lo stesso commercio che gli Spagnuoli, ma questi essendo più forti presero i loro vascelli. Ma ciò non ostante non impedirono a quelli di spandere le loro Colonie in alcune Isole, e la prima su quella di S.Cristoforo nelle Antille.

5. I Spagnuoli però ne li cacciarono due, e tre volte dai loro flabilimenti, e furono in una guerra continua con quefle due Nazioni. Quindi ne avvenne che gli Spagnuoli proibirono generalmente a tutti gli stranieri l'entrare nel loro porti.

6. Il Cardinal de Richelieu nell'idea d'ingrandire la Corona di Francia creò una Compagnia coll'ordine di popolar quest'isole. Gl'Inglesi dalla loro parte feccero l'istesso, ed ecco in continuo moto queste Nazioni per impadronirsi di un tal Commercio.

7. Gli Spagnuoli occupati a mantenersi nelle ricche loro produzioni del Nucvo Mondo, trascurarono di rendersi padroni di molte Isole vicine al loro continente. Gl'Inglesi, gli Olandesi, i Danesi, che cercavano in questi mari delle Scale per lo loro commercio illecito, si resero padroni di quelle Isole, che loro taddero a proposito.

8. La Giammaica, Curacao, S. Tommaso sono Isole meno preziose alle Nazioni che le posseggono per le produzioni che esse danno, quanto perchè agevolano loro la libertà di navigare attorno all'Ifole, e Colonie Spagnuole del Continente, e trasportano via le ricchezze, e le materie necessarie alle loro manisatture.

9. Questo Commercio di controbbando è sempre rigorosamente proibito, e sempre praticato, perchè è ben difficile che si presti orecchio alla legge, quando l'in-

tereffe parla.

to. Le Nazioni di Europa fanno quefto commercio in due maniere. L'Indie. Occidentali che non possono soddisfatsi colle sole manifatture degli Spagnuoli ricorrono ai forestieri: 11. Gli Olandesi, Inglesi, Francesi, ed Italiani le provveggono in abbondanza, e ne ricavano un gran profitto. Si assicurano di un fedele corrispondente Spagnuolo, e gli assidano gli effetti destinati per l'America, che partono colle Flotte e coi Galeoni sotto il nome dello Spagnuolo, il quale poi ne rimette i ritorni ai suoi corrispondenti, dedotte le spese e la sua provvisione.

naggior diffinvoltura, e senza alcun rifico. Ma vi è anche il controbbando positivo, quando gli Olandes, Ingles, Francesi, e Danesi mandano a loro pericolo, ad onta di tutti i divieti fatti dalla Corte di Spagna.

13. Ogni anno più navi Olandesi arrivano a Guracao. Gli Americani di Porto Ricco; della Spagnuola, più si conducono coi loto canotti, le piccoli battelli, e comprano dagli Olandesi i Negri, ed altre merci dell' Olanda. Quando gli Americani non giungono, gli Olandesi glieli portano ad essi, ed oltre all' oro, e all'argento ne ricevono in iscambio indaco, cocciniglia, cuoi, cacao, vainiglia, tabacco, salsapariglia, ed altri pro-

14. Lo stesso fanno i Francesi dell' Isola di S. Domingo; siccome ancora i Danesi dell' Isola di S, Tommaso, che è l'unico loro stabilimento in America,

15. Gl' Inglesi, e specialmente quelli della Giammaica trafficano in controbbando a Porto bello, e Cartagena, ove vi conducono ancora i Negri che fi trasportano nel Perù. Commerciano cogli Americani della Riviera di Darien quei della Baja di Campeccio : fanno il Commercio di controbando della Florida, e-così pure della Granata: trafficano al Porto Principe in Negri, ed altre merci-16. Bonaira, ed Aruba, Ifole spettanti agli Olandesi, savoriscono egualmente il Commercio di controbando.

17. Questo commercio si chiama Commercio interlope, parola che deriva dall' Inglese interloper, e che corrisponde a quello di controbbandiere, e di avven-

turiere .

18. Gl' Inglesi danno spesso il nome di vascelli interlopi ad alcuni vascelli particolari che fanno un trassico nei luoghi di concessione delle Compagnie privilegiate, ed esclusive senz' averne ottenuta licenza dagl' interessa;, e dai Directori.

19. Questi controbbandieri si chiamano ancora Bucanieri, nome che si dà nell' India Occidentale agli abitanti che fanno sfumar la carne fopra una gratella di legno di brafile collocata ad una certa altezza dal fuoco , da effi chiamata boucan. La carne che ha ricevuto questa operazione acquista un color vermiglio, un odore, e sapore che piace molto agl'Indiani . Effa così preparata fi conferva per molti meh in questo stato; e fe ne façeva gran commercio nelle Antille, sin cui i Bucanieri sono in grandiffimo numero . Effi vanno a caccia di cinghiali, e di bovi selvatici per far commercio della pelle degli uni, e della sarne degli altri,

20. I primi Francesi che passarono nell'Hola di S. Domingo, e che vi fi stabilirono, vennero da S. Cristoforo: donde erano stati cacciati dagli Spagnuoli . La disperazione, ed il desiderio della vendetta di effere stati turbati nella loro Colonia nascente gli avea nel principio riuniti agli Zelandefi che facevano delle corfe contro agli Spagnuoli, loro nemici comuni. Ma il loro numero effendo aumentato da molti mercanti che erano ad essi venuti da Francia, questi primi Avventurieri cercarono un luogo proprio per portarvi il lor bottino, acconciarsi, e passarvi il tempo che non era proprio a scorrere il mare.

21. L' Isola della Testuggine poco distante da S. Damingo parve convenevole al loro dilegno. Se ne impadronirono dopo averne cacciati pochi Spagnuoli che vi aveano un piccol Forte, e qualche principio di abitazione.

22. In quest' Isola si fece il partaggio de fuoi Avventurieri, come in tre bande. Gli uni che si applicarono alla caccia presero il nome di Bucanieri, perche facevano cuocere la loro carne alla maniera dei Francesi Indiani. Gli altri che continuarono ad armare in corso contro agli Spagnuoli si chiamarono Flibustieri dalla parola Inglese Filbuster, che significa Corsaro; i terzi che si applicarono al travaglio delle terre si chiamavano Abitanti.

23. Gli Abitanti restarono alla Testuggine, i Bucanieri passarono a S. Domingo, ed i Flibustieri occuparono il mare. Questi tornando alla Testuggine vi dividevano il lor bottino cogli altri due che davano ad essi, gli uni ogni sorte di carne falata, gli altri viveri, sia in legumi, sia in bestiami che coltivavano, ed allevavano nella loro solo.

24. Questa piccola Isola, che dovea un giorno popolar di Francesi la miglior parte dell'Isola di S. Domingo, e di cui gli Avventurieri si erano impossessitati si dal 1635., su disputata lungamente dagli Spagnuoli, e la Francia finalmente ne rimase in possesso.

T.IV. L1 25.

25. Così per mezzo di questo Commercio clandestino, e di controbando sulle Coste della Terra-serma dell' America Spagnuola, sia nel Mar del Nord, sia nel Mar del Sud, i Francesi, gl' Inglesi della Giammaica, e gli Olandesi di Europa fogliono fornir l'America Spagnuola di tutte le sorte mercanzie di Europa, come stoffe di seta, drappi, tele, cappelli, coltelli, ed ogni specie di minute mercanzie, e chincaglierie, per le quali ricevono in iscambio con un profitto im-menso dell'oro, dell'argento, delle pietre preziose, perle, frutta, cocciniglia, tabacco, e cacao.

26. Gl' Inglesi presero ancora un altro partito . Alcuni particolari, che aveano cominciato a stabilirsi in questo paese per commerciarvi, abbandonarono tutto, e corsero cercando da ogni parte gli Spagnuoli per saccheggiarli. Furono chiamati anch' essi Flibustieri , e sotto questo titolo noi abbiamo la loro Istoria data al pubblico fin dal 1686. da Aleffan-

dro Oliviero Oexemelin.

27. Voi

27. Voi vedrete in quest' Istoria che è accresciuta, e divisa in quattro tomi una descrizione esatta delle produzioni di S. Domingo, e delle Testuggini, un viaggio al Mar del Sud, dove videro un altro Mondo. Vi si è aggiunta la storia de Pirati Inglesi, che resero il loro nome si formidabile nell' Indie Occidentali, che v'interruppero il commercio generale di Europa.

28. I Mercanti Inglesi vi hanno più perduto per queste piraterie, che per le forze unite della Francia, e della Spagna nelle due penultime guerre. Questa Storia ci scuopre l'origine ed il progresso di questi uomini disperati, che sono stati sempre il terrore di tutt'i Negozianti del Mondo.

un numero maggiore di qualfivoglia altro paese del Mondo. Se ne danno varie ragioni. La prima viene dalla gran quantità di piccole Isole con porti affai comodi per acconciare i loro vascelli, e che hanno abbondanti provisioni. Quì

non possono essere perseguitati da vascelli di guerra per la quantità di passaggi stretti, e ritirati, e porti che sono tra quest' Isole solitarie, e che li coprono

da ogn' infulto .

30. Un'altra ragione per cui i Pirati hanno scelto questi mari è il gran commercio che vi si fa da Francesi, Spaguuoli, Olandesi, e principalmente Inglesi. Esti sono sicuri di farvi continue prede, e di trovarvi forse quello che è necessario senza contare che per queste ssolo passano tutte le ricchezze del Potosì.

31. Ecco adunque dominare il controbbando, e le piraterie in America unicamente per l'importanza del fuo Commercio, che è stato l'oggetto di tutte le speculazioni di Europa, la quale è arrivata ad adoperare mezzi così illeciti per approfittarsene. L'Asia, l'Africa, e l'Europa non ci danno questi esempi; la sola America dovea darci questo spectacolo.

32. La fola America in fatti ha cambiato l'aspetto dell'Europa ; ha posto tutto tutto sottosopra, ha creato de' nuovi bifogni, e delle nuove relazioni; ha fatto
servir l'Asia, e l'Astrica all'istes'oggetto; le ha insieme collegate, ed ha fatto
che tutto l'antico, ed il nuovo Continente concorressero unitamente a formare, e ad ingrandire il nuovo Regno del
Commercio. Ma quì non si è fermato;
ha fatto altri voli, che forprendono certamente la natura, ed è quello, a cui
vi aspetto nel libro seguente.

Fine del tomo IV.

605378



T.IV.

LI 3

IN-



## INDICE

DE CAPITOLI, E PARAGRAFI CONTENUTI IN QUESTO QUARTO TOMO.

| IBRO V. Commercio dell'Asia. pa   | 0.1 |
|-----------------------------------|-----|
| CAP. I. Commercio delle Scale del | P   |
| Levante.                          | 6   |
| CAP. II. Commercio del Mar Nero.  |     |
| CAP. III. Commercio della Turchia |     |
| Afiatica .                        | 19  |
| S. I. La Natolia:                 | 25  |
| 6. II. La Siria .                 | 38  |
| 6. III. La Turcomania;            | 45  |
| 6. IV. Il Diarbeck .              | 50  |
| CAP. IV. Commercio dell' Arabia:  | 52  |
| CAP. V. Commercio della Persia.   | 62  |
| CAP. VI. Commercio della Georgia. |     |
| CAP. VII. Commercio del Mar Ca-   | 73  |
| Spio.                             | 80  |
| CAP. VIII. Commercio della Gran   |     |
| Tartaria.                         | 84  |
| §. I. Tartaria Ruffa, o Ruffia A. |     |
| fiatica,                          | 87  |
| 6.1                               | Ī   |

| 6. II. Tartaria Meridionale:          | -96 |
|---------------------------------------|-----|
| 6. III. Tartaria Cinefe .             | 102 |
| CAP. IX. Commercio dell' Indie O.     |     |
| rientali.                             | 103 |
| & I. L' Indostan , o l' Impero del    |     |
| sean Mogol .                          | 107 |
| 6. 11. Penisola Occidentale dell' In- | 147 |
| dia di qua dal Gange.                 | 118 |
| S. III. Commercio della Penifola O-   | 110 |
|                                       |     |
| rientale dell'India di là dal Gange.  | 129 |
| CAP. X. Commercio della Cina.         | 138 |
| CAP. XI. Commercio dell'Isole del-    |     |
| l'Asia.                               | 153 |
| §. I. Isole dell'Oceano Orientale.    | ivi |
| 6. II. Isole del Giappone.            | 175 |
| S. III. Isole dell'Asia nel Mediter-  |     |
| raneo .                               | 18t |
| LIBRO VI. Commercio dell'Africa.      | 190 |
| CAP. I. Commercio dell' Egitto.       | 196 |
| CAP. II. Commercio di Barbaria.       | 214 |
| CAP. III. Commercio del Biledul-      | -   |
| gerid.                                | 231 |
| CAP. IV. Commercio del Saara, o       |     |
| Deferto                               | 233 |
| GAP. V. Commercio della Negrizia.     | 235 |
| CAP                                   |     |
|                                       |     |

|                                    | 0 37   |
|------------------------------------|--------|
| CAP. VI. Commercio della Guine     | 4. 240 |
| CAP. VII. Commercio del Congo.     | 256    |
| CAP. VIII. Commercio della Ca      | f-     |
| freria.                            | . 261  |
| CAP. IX. Commercio del Monopo      | 0-4    |
| tapa .                             | 269    |
| CAP.X. Commercio del Monoemug      | i. 271 |
| CAP.XI. Commercio del Zangueba     |        |
| CAP. XII. Commercio dell' Etiopia  |        |
| CAP. XIII. Commercio dell' Abiffa  | -      |
| nia.                               | 28I    |
| CAP. XIV. Commercio della Nubia    |        |
| CAP. XV. Commercio dell' Ifol      | e -    |
| dell' Africa.                      | 29T    |
| §. I. Isole dell' Oceano Etiopico, | 0      |
| Meridionale .                      | 292    |
| §. II. Ifole dell'Oceano Atlantico |        |
| o Occidentale                      | 298    |
| CAP. XVI. Commercio dell' Africa   | 1      |
| interiore.                         | 317    |
| CAP. XVII. Caravane, e Caravan-    | 0.0    |
| zere .                             | 323    |
| LIBRO VII. Commercio dell' Ame-    | 40     |
| rica.                              | 347    |
| CAP. I. Confini dell' America.     | 350    |
| CA                                 | P      |

| . 150                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| CAP. II. Divisione dell' America.                            | 358  |
| CAP. III. Divisione dell' America<br>tralle Nazioni Europee. | 362  |
| CAP. IV. Del Commercio dell'Ame-                             | 5-2  |
| rica Settentrionale.                                         | 368  |
| §. I. Del Vecchio Messico, o Nuo-                            |      |
| va Spagna.                                                   | 369  |
| §. II. Del nuovo Messico, o nuova                            |      |
| Granafa.                                                     | 38 t |
| §. III. Commercio del Canadà.                                | 385  |
| §. IV. Commercio dell' Acadia, o                             |      |
| Nuova Scozia.                                                | 395  |
| §. V. Nuova Brettagna , o Baja                               |      |
| d' Hudson.                                                   | 397  |
| §. VI. Nuova Inghilterra.                                    | 401  |
| §. VII. Nuovi Stati Uniti di Ame-                            |      |
| rica.                                                        | 418  |
| §. VIII. Della Florida.                                      | 423  |
| CAP. V. Commercio dell' America                              |      |
| Meridionale.                                                 | 427  |
| §. I. Commercio della Terra Ferma.                           | 428  |
| §. II. Commercio del Perù.                                   | 439  |
| CAP. VI. Commercio del Paese del-                            |      |
| le Amazoni.                                                  | 446  |
| CAP. VII. Commercio del Brasile.                             |      |
| CAT                                                          |      |

| CAP.VIII. Commercio del Paraguay.  | 460 |
|------------------------------------|-----|
| CAP. IX. Commercio del Chilì.      | 466 |
| CAP. X. Della Terra Magellanica.   | 473 |
| CAP. XI. Commercio dell'Isole d'A- |     |
| merica.                            | 480 |
| §. I. Ifole di Terra Nuova.        | ivi |
| S. II. Ifole Bermude .             | 489 |
| §. III. Antille .                  | 491 |
| IV. Loro divisione.                | 493 |
| §. V. Isole Lucaye.                | 497 |
| 6. VI. Grandi Antille.             | 498 |
| S. VII. Picciole Antille.          | 509 |
| CAP. XII. Commercio di contrab-    |     |
| bando nell' America Spagnuola.     | 522 |

Fine dell' Indice del Tomo quarto.







Begüterla d'Arte N I O L A

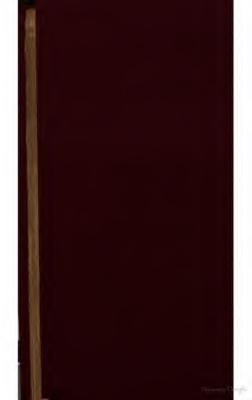